



Carrie 101 11.6 - 17.

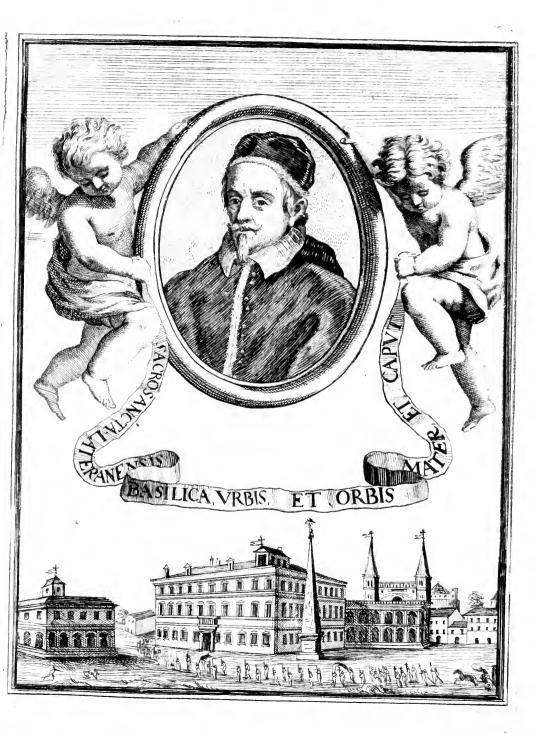

# LE MEMORIE DE L'ANNOSANTO M. DC. LXXV.

4. . ,

# LE MEMORIE DE L'ANNO SANTO

M. DC. L X X V.

Celebrato

DAPAPA

## CLEMENTE X.

E CONSECRATE

ALLA SANTITA' DI N.S.

PAPA

# **INNOCENZOXII**

Descritte in forma di Giornale

DA L' ABB. RVGGIERO CAETANO ROMANO.



IN ROMA, Per Marc'Antonio, & Orazio Campana 1691.

Con Licenza de' Superiori 4

.



A:O.D.

Damianus Gratiana Senenfis Salp.





# BEATISS PADRE.

DE L'ANNO
SANTO 1675.
con gl'altri an-

non erano degne de la luce del Mondo, non che de le Stampe, e de la lettura de' Posteri, se non veniuano illustrate dal candore d' vno sguardo benigno di Vostra Santità, e dal

riflesso de la chiarezza del Sole Romano, i di cui raggi tanto più risplendono al Mondo, quanto che vengono tramandati dal Fonte de la Carità, da le viscere d'vn Pastore si giusto, d' vn Padre si generoso. Scrissi l'oprato da tanti Sommi Pontefici in 13. AN-NI SANTI, e se hauerò vita nel venturo (augurando à Vostra Santità vna serie felicissima d'Anni) stimarò fortuna mia singolare descriuere le attioni più esemplari, e memorabili d' vn' INNO-CENTIO Padre de' Poueri

in quelle si deuote, e Sante Funtioni. Se li trè Vasi, che formano lo Stemma nobilissimo di Vostra Santità sono figura de l'Vrne de le trè Gratie? Fortunata Pouertà, Vassallaggio Felice, che hà ritrouato vn Regnante retto, vn Padre amoroso, vn giusto Pastore, vn Vice Dio pietoso. Beatissimo Padre, l'hauere consacrato à la Santità Vostra quattro fogli rozzamente vergati sù la certezza di grato riceuimento, mi sà souuenire, quando il Monarca de la Siria gradi quattro goccie d' Acqua offerCosì l'umile mia Penna si vantarà posarsi a' Piedi di Vostra Santità, à li quali prostrato, se porgo un'attestato del mio grand' Ossequio, supplico la Santità Vostra à darmene l'altro del gradimento nel concedermi il bacio di quelli, e la sua Santa Benedittione.

Di Vostra Santità

Humilis. Diuotis. & Ossequiosis. Seruo RVGGIERO CAETANO.



2

-



## LO STAMPATORE

A chì Legge.



O non hò tempo di perdere nel tessere ona bella Dicerìa à prò de le fatiche, che, che m'accingo à l'Impressione.

Chi hà impiegato tanti messi in rac-

cogliere sì belle notitie, per formarne vn Volume sì curioso, vn Giornale sì necessario, prenda di nuouo la Penna in mano, già che non puo la Spada, e si difenda. E chì mi viene à rompere il capo con i sindicati, non aspetti da mè altra vdienza, che deuo attendere à l'Officio mio di Stampare, e solo difendere le attioni altrui

con l'Eternità del mio Torchio. Se vi è chi taccia lo stile, come volgare, e di periodi ordinari; Io direi, che tale ordine richiede simil Materia, acciòche ogn' vno l'intenda. Se nel Volume. vi sono inserte cose non appartenenti à l'Anno Santo, il Libro viene intitolato LE MEMO-RIE DE L'ANNO SANTO M.DC.LXXV. Se non vi è tutto ciò, che vi potria essere, il Censore vi facci l'Aggiunta. Se non occorreua ponerui in Compendio li Successi de gl'Anni Santi passati, chì legge, incominci da l'apertura de le Porte Sante. Se li numeri fono errati, e le Compagnie non sono tutte, il Computista, che critica, dia fuori il suo Conto. Se nonstà bene il ponerui le risse de le Compagnie, gl'altri accidenti occorsi, le Morti de Grandi, le Giustitie seguite, e la Creatione de' Porporati; chi scriue Istorie deue ponere il vero. Se qualche volta l'Autore parla, ò dolendosi de la Sorte, ò de' suoi infortuny, quando verrà considerato bersaglio de la Fortuna, sarà compatito ancora, e doueriano essere ammirate le sue fatiche, e non censurate, poste insieme in tempo, che hà sofferto le più siere persecutioni, che altri che fosse stato, si sarebbe più di una siata. stordito, o disperato, in vece d'applicare ad on sì deg no studio . Non hò espressione bastante per

per sua difesa: egli, che hà hauuto petto da resistere, habbia lingua per difendere la sua Innocenza. Vn Ramuscello innestato à la peggio, se non si custodisce, e coltiua, non sò quai frutti possarendere di stima; e se pure li produce, sono ammirabili; E perciò, mio Lettore, se sarai benigno, prendi il dolce, lascia l'assentio; ciò che punge, ò non piace, non toccare. Sevuoi godere de' Fiori, trà le spine stanno le Rose; Se vuoi de le Frutta, trà le Siepi stanno i Pomarij . A la Sapienza ogni piecolo tugurio gl' è sufficiente ricouero : à l'Ambitione non basta vn Mondo · Molti Capi sono senza scien · za, nessuno senz' Ambitione. Se tù chiami audacia l'esponere al Torchio de le Stampe vna. simil'Opera, tù erri; che l'Autore non hebbe. mai pensieri d'Icaro, ancorche habbi fatto l'osso à le cadute. Fù mera fidanza, non Ambitione. d'illustrarsi con le mie Stampe, che pur troppo lo rende illustre il Cognome, e l'Ingegno, che l'adorna. E tù Censore, che osi biasimare le Sue Opere, dimmi . O' che più Jai di lui, ò che. presumi. Se più sai; doppo che l'hauerai cen-Surato, se rifletterai, che è così difficile, il non errare, come il rinascere, lo compatirai ancora . Mà se presumi : dimmi solo, da che. procede, che l'Huomo biasima il Sole, quando vi fissa lo sguardo? Certo, che mi risponderai, perche gl' offende gl' occhi; vi io ti soggiungo, che l'impersettione è de gl' occhi, e non del Sole. Da qui auanti auuerti, frena la lingua, che. l'Autore sà adoperare la Penna, vi io li Caratteri. Viui cauto, e viuerai felice.



#### ALLA BEATISSIMA

### VERGINE MARIA



#### INVOCATIONE ..



R EGINA, ò Tù, che non di Gemme, ò Allori Intrecci il Crin, qual Musa in Elicona,

Mà ne l' Empireo trà Beati Cori Ti fan dodeci Stelle aurea Corona

Sotto gl' Auspicij tuoi i miei sudori Benigna accogli, el' ardir mio perdona;

Parlo del Vice-DIO, de l'Auree Porte, Per cui van l'Alme al Ciel con Vie più corte.



LE MEMORIE DE L'ANNO SANTO 1675.

ab Abbate Rogerio Caietano summo labore exaratum,

& à Reuerendissimo Magistro Sacri Palatij ad hunc effectum ad me transmissum: & cum nihil in eo repererim bonis meribus, & Catholica Fidei contrarium;
quinimò vii Opus pium, historicum, atque eruditum
admiratus sim: idcircò pralo valdè dignum existimo.

Garolus Gartharius Aduocatorum Sacri Gonsistorÿ Decanus .

#### COURT COURT FOR FOR COURT COURT COURT FOR COURT COURT COURT FOR CO

Imprimatur, Si videbitur Reuerendissimo Patri Magistro Sacri Palatij Apostolci. Datum &c. hac die 2. Iulij 1689.

Stephanus Is seph Menattus Episcopus Cyrinen.
Vicesger.

#### ANGER ANGER ANGER CENTER CENTE

Imprimatur,

Fr. Thomas Maria Ferrari Ord. Prædic. Sac. Apost. Pal. Magister.

COURTED COURT COUR



## INTRODVTTIONE,



ENTARONO Penne più celebri, e meglio temprate della mia, ergere il volo à maggior altezza, e con fublimità d'ingegno, e con eleganza di stile, scriuere i Successi degl' ANNI SANTI passati. E se meritarono per-

ciò quegl'applausi, che suol dare la Fama con gl'Échi sonori de' suoi Oricalchi, posso sperarne anch' io la parte mia, mentre non debbo cedere ad alcuno nella diligenza, e nelle fatiche; E chì leggerà i miei, quali siano periodi, fatteui le douute rissessioni, non potrà negarlo: Nè verrà perciò solo lodata, & ammirata la mia Relatione, che sicome cra mio douere (descendendo dalla Famiglia di BONIFATIO VIII.) di scriuere con esatta diligenza LE MEMORIE DELL' ANNO SANTO 1675.

A cl' Ori-

e l'Origine delle sue Indulgenze, così deuo credere, sarà per dilettare, & essere applaudito il mio Racconto. Per non entrare dunque semplicemente con il Giornale del 1675. hò pensaro con vn suc-

cinto de' patsati introdurmi.

Si legge in diuersi Autori, che BONIFATIO VIII. (prima detto il Cardinale Benedetto Caetano, de la Famiglia molto ben nota Romana, ancorche egli fosse d'Anagni) non instituì l'ANNO SANTO, mà ordinò per via di Decreto Pontissicio, e stabilì l'Indulgenza pienissima da guadagnarsi ogni Centesinio, visitando le due Basiliche, cioè de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo, a' Romani in trenta giorni, & a' Forastieri in quindici, e non lo chiamò mai con nome di Giubileo, mà di Centesima Indulgenza.

Il Principio, e l' Origine precisa di vna tanta memorabile Indulgenza, e di si diuoto concorso in ogni cento Anni di tante Persone à Roma, non si hà, che per cognietture, e per interpretationi di parole Greche, ò Ebraiche. Io però direi, che per più comune si douesse tenere, essere questo Anno, detto il Centesimo, vna Memoria, passata in diuotione, ale la Nascita del nostro Redentore, la quale à noi pare portata in longo tempo, riflettendo folamente à le Età presenti, scemate ne' Viuenti. E perche in Roma, più che in ogni altra parte del Mondo si adora, e venera il Culto Diuino, e stimansi condinotione queste Sante Mura, quà concorrono, e sono sempre concorse da le più remote parti per le Indulgenze, non tanto del Centesimo, che parlo; quanto per il pregio di ogn' altra veneratione e fantità,

E per-

E perciò BONIFATIO stabilì l'ANNO SANTO, in occasione di hauere inteso da Huomini vecchi, che ogni cento Anni erano soliti concorrere Genti peregrinando à visitare la Basilica del Prencipe de gl' Apostoli San Pietro, e che li Pontesici vi poneano l' Indulgenze, e vedendo egli nel sine de l' Anno 1299. concorrere innumerabile quantità di Popolo Forassiero, e Romano, à quest' effetto decretò l' Indulgenza del Centesimo, e doue prima si chiamaua Centesimo Secolare, diuenne Santo.

Tal che nel 1300. decretato il Centesimo Santo da BONIFATIO VIII. surono prese l' Indulgenzo pienissime da' Popoli concorrenti diuoti, e diede motiuo a' Successori di ampliare, e ridurre in sorme megliori, e pratticabili vna tale Indulgenza, como si dirà. Non surono queste sole le Operationi buone del Santo Pontesice, che studioso, à le Decretali Pontificie aggiunse il sesto Tomo, tanto di prositto al Cristianesimo. Visse otto Anni, e Mesi ne la Sede di Pietro, e più sarebbe vissuro, se la Parca intempessiva non gl' hauesse con empietà non meritata troncato lo Stame vitale.

Le sue Operationi nel Centesimo le scrisse dissusamente il Cardinale di San Giorgio Giacopo Caetano, Nipote di BONIFATIO per parte di Sorella. Io hò toccato solamente ciò che sà al mio proposito

per ciò che sono per dire.

del 1350 parendoli troppo longo il tempo del Centesimo, lo ridusse à Quinquagesimo, ristettendo à le preghiere fatteli da quei Signori Romani, Britio, Sauli, Giacomo Sauelli, e Giacomo Colonna,

A 2 che

che andarono in Auignone con titolo di Tribuni, e da l'istanza supplicheuole rappresentatali da Francesco Petrarca à nome di tutta Roma, e per dar più splendore à la Fede, più vigore à la Speranza, considerando anche la breuità de la vita humana; e per dare maggior seruore à la Carità, che deue essere esemplare in vna Città, riconosciuta da l'Vniuerso sedele per Santa.

Fù il primo CLEMENTE VI. che tale Indulgenza chiamasse con nome di Giubileo, e volle con Decreto si celebrasse ne l'Anno 1350., così da lui ridotto, e che da quell' Anno in auanti si chiamasse.

il Giubileo del Centesimo.

Lo ridusse al numero di cinquanta Anni, perche il Mosaico Giubileo nel Cinquantesimo Anno, per Ordine Diuino si celebraua. Et il numero cinquanta nel Testamento Vecchio per Legge data da Dio, e nel Nuouo per la Missione de lo Spirito Santo sopra i Discepoli singolarmente si onora. E poi così era desiderato, e richiesto dal Popolo Romano. Et il Pontesice non solo ciò concesse, mà vi aggiunse à la visita de le due Bassiliche sudette la terzadi San Giouanni Laterano, e con tutto ch'egli risiedesse in Auignone, volle, che la diuotione, e la solita veneratione, e concorso per l'Indulgenza sosse in Roma, oue egli non si trasserì, mà bensì vi mandò vn Legato, e sù il Cardinale Anibbale Ceccano Vescouo di Albano, Plenipotentiario.

Tal riduttione CLEMENTE VI. la fece il primo Anno del suo Pontificato, che su del 1342, perche si celebrasse nel 1350, e segui ne l'Anno ottauo del suo Pontificato. Due Anni doppo nel 1352, sece

passagio al Cielo.

Fù

Fù sì grande il concorso in Roma nel 1350, che al detto di molti, vi surono giornate di mille migliara di Persone, e per lo meno le giornate surono di duicento mila, e così piene le Strade nel viaggio, che gl' Alberghi non erano capaci di riceuerlo. Vennero in Roma innumerabili ne la quantità, mà la minor parte ne ritornò à le Case loro, ò estinti rimasero per il disagio, ò atterriti per l'insusso pestifero non ancora cessaro.

Vi sù in Roma il Rè Lodouico di Vngaria. E Santa Brigida, che viuea in Roma incognita. s sù ritrouata da la Figliola Caterina. In quest' Anno 1350, morì Filippo Rè di Francia, e sù Corona,

to Successore il Primogenito Giouanni.

E se CLEMENTE VI. aggiunse la visita de la Basilica Lareranense à le due Principali, GREGO-RIO XI. suo Nipote, che gouernò la Chiesa del 1371. sigo al 1378, vi aggiunse la quarta Basilica, che su Santa Maria Maggiore, detta la Liberiana.

Sono diuerse le opinioni circa il Giubileo del 1390. Alcuni vogliono, che BONIFATIO IX. lo celebrasse l' Anno 1390. conforme à la riduttione di CLEMENTE VI. Altri, che lo celebrasse nel 1400. mentre ancora viuea in quest' Anno. Ciò pare, che repugni, che se celebrò nel 1390. era troppo breue il tempo da celebrare vi altro ANNO SANTO dieci Anni doppo. Nel 1390. pare duro potere essere applicato il Pontesice à l' Indulgenza del Giubileo, mentre pur troppo era immerso à superare le dissicultà ne le disserenze vertenzi per lo Scissia de l' Anti-Papa CLEMENTE VII, e di Pietro di Luna disturbatore de la quiete

quiete Cristiana. E nel 1400. non tutti gl' Aurori, che ne scriuono, affermano la concessione de le Indulgenze da questo Pontesice, dicono sì bene il concorso de' Pellegrini, e Forastieri venuti per l' vsato Centesimo. Et io non starò quì à porre altra mia opinione, conformandomi col detto de la maggior parte de li Scrittori, per non ponere incampo altra contesa, ò disserenza ne le loro Relationi.

Il Giubileo celebrato da MARTINO V. sù ne l'Anno 1423., e si hà per diuersi Autori, se bene dice il Ciaccone, che sosse nel 1425. Regnò MAR-TINO V. dal 1417. sino al 1430. sù grande il concorso in Roma, & ammirabile, per non essere l'Anno solito del Centesimo, e non molte Guerre, che potessero impedire.

I Prelati andati per il Concilio di Paula furono costretti partirsene, scacciati da la Peste, & andarono à Siena, oue si radunarono con maggior concorso: nè quì terminò, che si congregarono poscia

in Basilèa.

Viucano in quest' Anno Persone di celebre Santità, come Sant' Antonino Arciuescouo di Firenze, che morì del 1459. San Bernardino da Siena, che passò à l'altra Vita nel 1444. Il Beato Giouanni da Capistrano, che lasciò il Mondo nel 1456 Il Beato Giacopo de la Marca. Il Beato Alberto da Sarnano. La Beata Caterina da Bologna. E la Beata Coleta Monaca di S. Chiara.

NICOLO' V. volendo seguitare CLEMEN-TE VI. celebrò il Giubileo ne l'Anno cinquantesimo, e sù del 1450. Gouernò questo Pontesicola Chiesa di Dio dal 1447, sino al 1455. Publicò

il Giu-

il Giubileo nel 1449, per il 1450, e nel 1451, ad istanza del Cardinal di Cracouia lo concesse al Regno di Polonia, & à la Ducea di Lituania.

E' comune opinione de li Scrittori, che fosse molto maggiore il numero de le Genti, venute in Roma in quest' ANNO SANTO, di qualsiuo-glia altro antecedente; Ne morirono molti per le calche, & in vn giorno intorno à 200. su'l Ponte di Sant' Angelo, e molti di penuria, e pestilenza, cagionata da gl' Oltramontani, che si sece sentire, quasi per tutta l' Italia.

Successe in quest' Anno la Canonizzatione di San Bernardino da Siena, che mosse à venire, e tratrenersi gran Gente in Roma. Sicome anche seruì di attrattiua a' Popoli diuoti la bontà del Pontesice, tenuto in concetto di Santità, il quale su veduto quasi in tutte se Processioni (che in Roma surono molte) andarui, & il più de le volte.

scalzo.

Vennero in Roma due Huomini frà gl'altri di segnalata bontà, come Frà Diego Spagnuolo, e Frà Giouanni da Capistrano, e la Beata Rita di Ca-

scia de l' Ordine Agostiniano.

Viueano nel 1450, molti in concetto di Santità, cioè il Beato Francesco da Paula, che morì del 1454. Il Beato Filippo de l'Aquila, che passò à miglior vita nel 1456. Il Beato Pietro di Regalada. La Beata Caterina da Bologna, che rese l'Anima al Creatore nel 1463. Il Beato Gabriele d'Ancona, che chiuse gl'Occhi nel 1456. Il Beato Giacopo de la Marca, che cambiò la spoglia Mortale nel 1457. Viuea, e morì in Milano il Beato Alberto.

Viuea ancora Sant' Antonino Arcivescouo di Firen-

ze, che finì li suoi giorni nel 1459.

Fù coronato in Roma Federico Terzo Rè de' Romaní, che poi successe à l'Imperio, il quale hebbe per Consorte Eleonora Sorella del Rè di Portogallo, e per sodisfare al diuoto suo desiderio di vedere da vicino il Santissimo Sudario, sù fatto Canonico Sopranumerario di San Pietro.

Il Santo Pontesice dono lo Stocco benedetto, & il Cappello al Prencipe Alberto fratello di Federico

Imperatore.

PAOLO II. nel sesto del suo Pontificato, che su del 1470. à li 19. di Aprile, ridusse il tempo de la Solennità del Giubileo de l'ANNO SANTO ad ogni 25. Anni, hauendo riguardo, e consideratione à la breuità di nostra vita, e che potessero i Viuenti nel corso de l'Vmanità più di vna voltagodere di tanta Indulgenza. La ridusse, e la pu-

blicò per il 1475. da venire.

Nel 1471. morì PAOLO II. e gli succedè SISTO IV. Francescano, che visse tredici Anni, e 4. giorni. Questo Pontesice sospese l' Indulgenze Plenarie, e le facoltà di assoluere da' Casi Papali; Non sospese però l' Indulgenze delle Bassiliche di Roma. Non alterò il numero de' giorni da gl' Antecessori ne gl' altri ANNI SANTI stabiliti per le visite de le quattro Bassiliche. Volle seguire l' Ordine de la riduttione di PAOLO II. ne la celebratione de l' ANNO SANTO ne l' Anno vigesimoquinto. Concesse il Giubileo ad alcuni suori di Roma, come al Rè, & à la Regina di Cassiglia, e di Leone, & à gl'altri de la loro Prosapia.

Non

Non su grande il concorso de le Genti venute.

Roma, à cagione de le Guerre di Francia, Borgogna, e Germania, Vngaria, Polonia, e Spagna.

Vennero contuttociò alcuni Personaggi di stima, come Ferdinando Rè di Napoli; Cristerno Rè di Dania, e Danimarca; Quello di Suetia; di Nor-

Vennero contuttociò alcuni Personaggi distimano, come Ferdinando Rè di Napoli; Cristerno Rè di Dania, e Danimarca; Quello di Suetia; di Noruegia; e de' Goti; Di Vallacchia, e Bossina. Il Duca di Sassonia, & il Duca di Calabria. Vi sù anche la Regina Caterina de la Bossina, che morì poi in Roma nel 1478, ne gl' Anni suoi 58, sepolta in Araceli vicino al Pulpitetto dell' Euangelo. E Carlotta già Regina di Cipri, che vi morì anch' essa, sepolta poi in San Pietro in Vaticano, vicino l'Altare di Sant' Andrea.

Successe in quest' Anno 1475. l'orribile seempio, e sunesto Martirio di Simone Fanciullo, satto morire dagl' Ebrei ne la Città di Trento, rinouando i sicri supplicij di vn Dio ne le tenere membra di vn Bambino di 28 Mesi; Si legge nel Martirologio, postoui da GREGORIO XIII. e SISTO V. ne ordinò l'Ossitio, e la Festa à li 24. di Marzo.

Vsci il Teuere dal suo letto nel Mese di Nouembre, & impedi la visita di San Paolo. Risece quasi da sondamenti SISTO IV. il Ponte, detto oggi di Sisto, e prima il Giannicolo.

L'Anno seguente 1476 su forzato il Pontesico di retirarsi à Campagnano, per issuggire il pericolo del morbo contagioso, che troncaua la vitafenza riguardo à gl'habitanti di Roma.

ALESSANDRO VI. sù fatto Papa nel 1492. visse 11. Anni; Nell' ottauo del suo Dominio celebrò la solennità del Giubileo, essù del 1500. secondo l'ordine di SISTO IV. e seguitò anche la dispo-

fitione

fitione di BONIFATIO VIII- nel numero de'giorni da visitare le quattro Basiliche, cioè menta per gl'habitanti in Roma de quindici per i Forastieri, continuati, ò interrotti

Non si legge, che vi sosse gran concorso di Popolo forastiero per l'acquisto del Santo Giubileo, almeno come negl' ANNI SANTI passati 1300. 1350. 1400. 1450. e 1475. E li Concorrenti surono la maggior parte Oltramontani. La pestilenza, e le Guerre d' Italia impaurirono, e trattennero il concoiso.

Ne l' ANNO SANTO ordinò ALESSANDRO VI. che à mezzo giorno à suono di Campana si recitasse da tutto il Cristianesimo il Pater noster, e l' Aue Maria contro Turchi (Costitutione antica di CALISTO III.

Mel 1500 nacque Carlo V. in Guanto, ò sia Gant di Fiandra, figlio di Maria La Conforte, c di Giouanna sua Consorte, figlia di Ferdinando, e d'Isabella Regi di Spagna: Nacque ancora Solimano in Andrinopoli. Nel Brasil si celebrò la prima Messa. Morì di veleno Giacopo Rè di Persia. Il Rè di Portogallo Emanuelle si accasò con dispenza del Pontesice con Maria siglia di Ferdinando, & Isabella. Lemlem Giudeo procurò di essere adorato da suoi Giudei per il vero Messa. Furono licentiati li Giudei dal Regno di Portogallo. Ascanio Sforza Cardinale, & il Duca suo fratello surono condotti à Parigi presi da' Francesi. Et il Pontesice à li 18. di Settembre creò 13. Cardinali.

Vennero in Roma in questo ANNO SANTO il Cardinale Giouanni de' Medici, che sù poi LEONE X. & il Cardinale Grucese. Venne Re-

Di filipes

Des Has na

Col gras na

Col gras na

con na filipuani

na fua f

nato

nato Barone di Arcomonte Ambasciatore del Rè di Francia, sualigiato da ventidue Ladri ne la Montagna di Viterbo. Venne Lodouico di Villanoua, similmente Oratore de l'istesso Rè de Venne Spethzo di Tamrlara Barone, e Palatino di Cracouia. Venne anche il Duca Valentino, al quale il Papa donò la Rosa d'Oro.

Morirono il Cardinale di Segouia, il Cardinale

di Valenza, & il Cardinale di Cantuaria.

Viuea, e mori ne l'Anno istesso Frà Arnoldo Domenicano in Portogallo, & in Vicenza Frà Pietro Gallo, ambedue di Santa vita.

Prolungò questo Pontesice il Giubileo sino alla vicina Episania, ne la vigilia de la quale surono serrate le Porte Auree, antecedentemente dette, & oggi Porte Sante.

Concesse il Giubileo l' Anno seguente 1501. à diuerse parti del Mondo, e mandò infino Nuntij per parteciparlo a' Prencipi; & in Inghilterra vi

mandò Gaspare Pou Spagnuolo.

Furono aperte le Porte Sante del 1525. e quella di San Pietro da CLEMENTE VII. il quale erantato creato Papa nel 1523. gouernò il Ponteficato dicci Anni e Mesi: e l'Anno antecedente al Giubileo Canonizzò Sant'Antonino Arciuescouo di Firenze. Nel medesimo Anno approuò la Congregatione de' Chierici Regolari sondata da S. Gaetano. Confermò l'Istitutione del Monastero di Santa Maria Maddalena di Roma l'Anno secondo. Approuò la Congregatione de' Padri Cappuccini l'Anno quinto. Coronò Carlo V. in Bologna l'Anno settimo. Coronò il fine delle sue Opere col portarsi al Cielo nel 1534.

B 2 Intor-

Roma per l'acquisto del Santo Gubileo io non trouo chi mi afferni essere stato maggiore de l'ANNO SANTO antecedente, à cagione de le Guerre tanto siere.

Carlo V. si vnì in Matrimonio con Isabella siglia del Rè di Portogallo. Alberto Brandembutgo XIV. Maestro de l'Ordine de' Caualieri Teutonici, di-uenuto Luterano si accasò con Dorotea siglia del Rè di Dania, e cambiò il nome di Maestro conquello di Duca. Lutero prese per moglie Caterina Bora Monaca. E Quintino Sartore Piccardo si convertì, andando à la Forca in Tournai, detestando l'Eresia di Lutero.

Frà Vincenzo di Valle Verde Domenicano di Santa Vita fir veciso da Infedeli. Frà Pietro Laico, detto il Santo de l'istesso Ordine viuca in quesso Anno. Viuca ancora Giouanni Vescouo Russense, poi Cardinale. Tomaso Moro. Girolamo Emiliano, Fondatore de la Congregatione Somasca. Paolo Giustiniano Venetiano, Fondatore della Congregatione de gl' Eremiti di Monte Corona.

Vennero in detto tempo in Roma Ambasciatori del Rè del Messico, e de l'Imperatore de' Mori.

Speraua il nuouo Giubileo del 1550, celebrarlo PAOLO III, mà la Parca intempessiua gli recise con lo stame la Vita, e passando l'Autorità ne le mani di GIVLIO III, à li 8, di Febraro nel 1550, doppo due Mesi, e 29/ giorni di Sede Vacante, procurò questi celebrarlo, & aprire le Porte Sante al più presto, che sosse possibile, poiche stante la Sede Vacante, non poterono aprirsi la vigilia del Santo. Natale ne la forma consucta. Le apri dunque

13

ali 24. di Febraro, giorno de la festiuità del Natale di San Mattia Apostolo: & al Cardinale di Augusta donò il Papa il Martello dorato, col qualahaneua fatto la Cerimonia di battere alla Porta-Santa.

Del concorso in Roma si racconta essere staro maggiore degl' ANNI SANTI due vitimi antece-denti, e particolarmente degl' Italiani, venuti ancora in occasione de la Sede Vacante, e de l'Elettione del nuovo Pontesice.

Riuerenti vennero diuersi Ambasciatori de' Prencipi a' Santi Piedi di GIVLIO III. come è costume, ad esibire riuerenza, & obedienza a' Sommi Pontesici nouamente creati. Si trouò anche in Roma Stefano Patriarca de la maggiore Armenia, regalato largamente dal Pontesice. Venne anche Francesco Borgia Duca di Candia con trenta Caualieri di Compagnia.

Dentro l'ANNO SANTO GIVLIO III. appronò l'Istituto de la Compagnia di Giesù, & à li Padri di detta Compagnia diè facoltà (sospesa ad altri) di assoluere da Casi riseruati à Se, & à la Sede

Apostolica:

Concedè il Papa a' Soldati il Santo Giubileo in giusta Guerra occupati, e per quelli de l'India, del Brasil, di Congo, e per altri in Iontani Paesi.

Oltre Sant' Ignatio di Loiola, vi era in Roma-San Francesco Xauerio Apostolo de l' Indie. S. Filippo Neri Fondatore de la Congregatione del'Oratorio; il quale anche diede li principi al pio Istituto de la Compagnia de la Santissima Trinità di riceuere Conualescenti, e Pellegrini in San Saluatore in Campo, e ciò sù ne l'Anno 1548. con il

ton-

14

fondamento di soli quindici scudi di annuale rendira, e su cominciato ad esercitare ne l'ANNO SAN-TO 1550. Viucano di più de li sudetti Santi inquesto Anno il Beato Tomaso di Villanoua Agostiniano Arciuescouo di Valenza. Il Beato Stanislao Polacco de la Compagnia di Giesù. Il Beato Pietro d' Alcantara Francescano. Frà Ignatio de la Purisicatione Domenicano. Frà Michele Ghislerio, detil Cardinale Alessandrino, che su poi PIO V. hoggi Beato. Roberto de Nobili, che su poi creato Cardinale di tredici Anni, Giouanetto di cospicua bontà.

Intimò il Pontesice il Concilio Vniuersale in Trento, che su di vtile grandissimo nel Cristiane-simo. Donò la Rosa d'Oro al Prencipe di Portogallo, Primogenito del Rè, per mezzo del suo Ambasciatore, residente in Roma.

Noue Cardinali viucano nel 1550. di celebre nome, e valore; Erano. Alessandro Farnese. Cristo-faro Madrucci. Francesco di Turnone. Gio: Pictro Caratsa. Ercole Gonzaga. Marcello Ceruino. Ottone Truchses. Reginaldo Polo. E Ridolfo Pio.

Ne l'ANNO SANTO medesimo Ferrante Ruis Nauarrino, Cappellano di Santa Caterina de' Funari, cominciò ad alloggiare Pellegrini in vna piccola habitatione, posta in Piazza Colonna, e vedendo crescere quest' opera con Istituto particolare de la Compagnia della Santissima Trinità, tralasciò, e con merito maggiore applicò le sue sostanze à prouedere, e sar curare i poueri Pazzarelli.

E perche più tardi de l'ordinario si erano aperte le Porte Sante, volle il Santo Pontesice GIVLIO III. che anche più tardi si chiudessero, e proseguendo

l' In-

l'Indulgenze del Solenne Giubileo sino à li 6. di Gennaro 1551. in detto giorno, che si celebra la Festa de la Pasqua Episania, doppo il Vespero si chiusero le Porte Sante, e terminò l'ANNO SANTO.

A GREGORIO XIII. detto Vgone Buoncompagno, nobile Bolognese, toccò in sorte gouernare, come Vicario di Cristo il Cristianesimo ne l' Anno 1575, essendo stato creato Papa nel 1572, e regnato Anni quasi 13. mentre morì de l'età sua 84. nel 1585. Publicò questo buon Pontefice il Santo Giabileo, come al solito due volte nel 1574. e giunta la vigilia del Santo Natale di nostro Signore Giesù Cristo aprilla Porta Santa di San Pietro in-Vaticano, & inuiò trè Cardinali ad aprire le altre trè de le trè Basiliche. Ne l'aprire il Pontesice la Porta Santa al primo colpo del Martello d' Argento dorato li spezzo si manico del Martello, & il Pontefice restò lieuemente offeso in vn dito. Donò poi il sudetto Martello al Prencipe di Bauiera. Sospese l'Indulgenze Plenarie, & i Priuilegi de' Confessori per l'Anno del Giublieo Lo concesse per il medesimo Anno à gl' Inglesi Cattolici, che non poteuano venire à Roma, visitando quattro Chiese ne luoghi; che si trouauano, ò trè, ò due, ò vna; se più non fossero state 15. giorni.

Confermò la Congregatione de l'Oratorio di San Filippo Neri, coi quale si trouò in quest' AN-NO SANTO San Carlo Borromeo suo strettissimo Amico. Questo Cardinale visitò le Quattro Chiese più volte a piedi scalzi, & impetrò dal buon Pontessice il Giubileo per l'Anno seguente 1576. al suo Popolo di Milano, e non solo da la prodigalita del Pon-

Pontesice GREGORIO ciò sù conceduto, mà su sparsa anche l'Indulgenza del Santo Giubileo per tutta la Cristianita nel 1576. e proibì in detto tempo, durante il Giubileo, le Mascare, & i Baccanali, in tempo di Carneuale.

Il medesimo Pontesice ordinò la Processione del Rosario ogni prima Domenica di Ottobre ne la Chiesa di Santa Maria sopra Minerua, in memoria de la gran Vittoria Nauale, ottenuta contro Turchi nel Seno di Lepanto in vita di Pio V. Comandò anche, & obligò gl' Ebrei à sentire la Predica ogni Sabbato doppo il pranzo, gl' Huomini in numero di cento, e le Donne cinquanta ne l'Oratorio de la Compagnia de la Santissima Trinità de' Pellegrini, sotto pena a' trasgressori ad arbitrio del loro Supremo; Mosso il Pontesice dal Zelo, e da l'esempio di Andrea del Monte Rabbì Ebreo dottissimo, conuertito à la Fede Cattosica, Dattezzato da GIV-LIO III. che gl'haueua dato il nome suo, e cognome.

Fù notabile in quest' Anno la Prouidenza Diuina, che molestando la Peste molti luoghi d'Italia, e particolarmente Venetia, e Palermo, Roma, con tutto il gran concorso di Gente, si rese immortale,

e dal Contagio intatta.

Ne l'ANNO SANTO di GREGORIO XIII. del 1575, cominciaro o à venire le Genti à Compagnie vnite sotto Stendardi, e ne vennero vna gran quantità, ne ridirò molte. Circa 140, da le Città, Terre, e Castelli di Toscana. Da la Lombardia 15. Da la Romagna non ne hò letto il numero. Da la Marca 42. Da l' Vmbria 40. Da la Sabina 54. Da l' Abruzzo 35. Da le altre Città, Terre, e Castelli

del

17

del Regno di Napoli sopra 30. Da la Campagna, di Roma più di 75. Da altri Luoghi più di 20. che sarebbero in tutto, di quelle che si hebbero notitia sopra 440. Il numero delle Persone poi su grande, Si numerò quella di Velletri di otto mila Persone trà Huomini, e Donne; Consideri chì legge, tutte insieme.

Oltre le Compagnie, venne quantità così grande de' Pellegrini, e di altri Forastieri, e Nobilta, che non se ne sà, nè se ne può ridire il numero. L' Ospedale solo de la Santissima Trinità da la vigilia del Natale del 1574, sino à la Pentecoste del 1575, alloggiò 96848. Huomini, e più di 20000. Donne; albergati senza veruno scandalo, e con ogni modessità, e più di 6000. Conualescenti. Di Germania, d' Vngaria, d' Inghilterra, e d' Armenia non mancarono Pellegrini. Fù quest' ANNO SANTO il più celebre de gl' altri Anni de li Giubilei di ques Secolo.

Vennero à Roma diuersi Prencipi, e Cardinali, come sù San Carlo Borromeo. Il Cardinal Simoncelli. Il Cardinal di Perugia. Di Piacenza. Il Cardinal Granuela Vicerè di Napoli. Il Duca di Parma. Quel di Grauina. D' Atri. Di Mondragone. Di Termini. Di Traietto. Di Monteleone. Di Somma. Il Duca di Olech Polacco. Li Prencipi di Bauiera. Di Cleucs. Carlo di Parma. Il Prenpe di Stigliano. Di Bissignano. Di Venosa. Vu. Prencipe Tedesco. Vn' altro Greco de la Casa Paleologa. Le Duchesse di Vrbino. Di Grauina. Di Maiori. Di Monteleone. Di Amalsi, Madre, e Figlia. Le Prencipesse di Bissignano. Madama d'Orsi Francese. La Contessa di Arimbergh Fiam-

menga

menga con vn figlio, & vna Nipote; Et altre Dame,

c Caualieri in gran numero...

Viueano celebri, e di Santa vita ne l'Anno 1575.

San Filippo Neri, e S. Carlo Borromeo Santa Terefa di Giesù Alessandro Sauli Barnabita Angelo Desas Francescano Edmondo Campiano Rodolso Veronese Eremita di Monte Corona Gioseppe Archieta Frà Felice Cappuccino da Cantalice Frà Giouanni de la Croce Suor Francesca del Serrone Caterina Ricci Domenicana Il Padre Gio: Battista da Foligno E Maria Stuarda Regina di Scotia.

Si conuertirono molti Eretici à la Fede, & in particolare, il Greco Paleologo. Morì in quest' Anno in Roma poco-meno, che ne le mani del Pontesico. il Ptencipe: Carlo Federico di Cleues.

Chiuse GREGORIO XIII. le porte Sante ne la Vigilia del Santissimo Natale nel modo pratticato, non essendoui occorso impedimento alcuno, per il quale douesse essere prolongato il tempo del Giubi-

leo de l'ANNO SANTO..

CLEMENTE VIII. che celebrò il Santo Giubileo nel 1600. fù eletto Pastore de la Chiesa nel 1592; e regnò sino al 1605. Sospese detto Pontesice la Induigenze, e le facoltà di assoluere da Casi Papali, prima del cominciamento del Giubileo, che suole hauer luogo ne l'aprissi de la Porta Santa. Fù il principio ne la Vigilia di Natale de la pienissima Indulgenza, mà CLEMENTE impedito da la stufsione de la Podagra, non potè aprire la Porta Santa in quel giorno, gli conuenne trasportare la funtione al giorno di S. Siluestro, che gli succedè prosperamente, se bene alcuni vogliono il dì

10

il di primo de l'Anno 1600. Ordinò due Congregationi de' Cardinali per il Buon Gouerao: Vua per
le Spirituali, e l'altra per le cole Temporali. Fecepreparare Albergo per Vescoui, & altri Ecclesiastici, oue si dice, che vene albergassero più di 4000.
Assegnò di Elemosine 50. scudi la Settimana à l'Archiconfraternità de la Santissima Trinità de' Pellegrini, oltre le molte altre Carità estraordinarie,
che le mandò. Vi sù più volte di Persona à seruire
a' Pellegrini, & vna volta sauò si piedi à 30., altre
volte à 12.

Vennero à Roma in questo ANNO SANTO molti Personaggi, trà i quali il Cardinale di Verona. Ratziuil. Sordi. Dietrichstain. Andrea d' Austria figlio del l'Arciduca, che morì ne le braccia del Pontefice. Il Duca di Bauiera, che andò sconosciuto à l'Ospedale de la Santissima Trinità. Vennero li Duchi di Bari, di Parma, e questi si congiunse in Matrimonio con vna Nipote del Pontefice. Venne il Conte di Lemos Vicere di Napoli, con accompagnamento di Duchi, Prencipi de Marchesi, e di altra Nobiltà, e rese obedienza al Santo Pontefice - come straordinario del Rè Cattolico . Venne l' Ambasciatore di Enrico Rè di Francia Alencurr. Venne il Caualiere Frà Pietro di Gonzales di Mendozza Generale de le Galere di San Giouanni Gerosolimitano. Vennero, vn Vescouo dal Regno del Messico, e due da l'Vngaria in habiti da Pellegrini. Molti Nobili Polacchi, e Francess. Venne la Moglie del Vicerè di Napoli. E da Polonia vna nobilissima Signora, bene accolta, e regalata dal Pontefice. Venne Catarina Zani Donzella Nobile Vencta, e venne in habito da Pellegrina sempre à piedi.

a Si

Si legge in diuersi Autori, che in quest' ANNO SANTO la Compagnia della Santissima Trinità alloggiasse 270000. Pellegrini, 248. Compagnio, il numero de le quali sù di Persone 54600., che vnito al numero di sopra sà la somma di 324600. ancorche molti pongano somma minore; e da questo numero si può raccogliere, se bene in consuso la quantità de le Genti, che vi concorsero per l'acquisto di sì gran Tesoro. Vi è opinione, che possa credersi il concorso circa trè milioni di Persone, più assai, che ne l'ANNO SANTO antecedente di GREGORIO XIII.

Vennero Eretici, e Turchi, de quali 36. se ne conuertirono, mossi da le attioni esemplari, e diuote di CLEMENTE. Altri asserisciono, che gl' Eretici conuertiti surono sopra 400., & io la credo più probabile, e credo anche di più; tra' quali vi sù vn Nipote di Caluino, Cresimato dal Pontesico, e d'indi à non lungo tempo si vesti de l'Ordine Religiosissimo de' Padri Carmelitani Scalzi.

Questo Santo Pontesice, quasi ogni Domenica, visitò le quattro Chiese: Fece Elemosine con le proprie mani. Ascoltò Confessioni da poueri Penitenti ne la Settimana Santa: Communicò di sua mano cento Pellegrini Fiorentini de la Compagnia di San Benedetto, e li banchettò ne la Sala Gregoriana: Sposò di sua mano la Nipote Margarita Aldobrandina al Duca di Parma.

Nel Tempio Farnesiano de li RR. PP. Prosessi de la Compagnia di Giesù si esposero le Orationi de le Quarant' Ore in tempo di Carnenale in vece de' trastulli soliti de gl' Anni corsi, e de' Baccanali; e stimo, che sosse la prima volta, che in quella

Chie-

Chiesa in detto tempo il Pane Eucharistico sosse esposto à l'adoratione con Solennità estraordina-

In detto ANNO SANTO istituì CLEMENTE il Monasterio de le Monache di S Vrbano. Risormò il Cerimoniale de' Vescoui. Istituì la Congregatione Italiana de' Carmelitani Scalzi, diuisi da quella di Spagna. Risormò la Regola de la Congregatione de' Chierici Regolari Ministri de gl'Infermi. Ordinò, che le Congregationi de' Cardinali per negorij Eccelesiastici si facessero à Palazzo.

Di Settembre creò suo Legato il Cardinal Pietro Aldobrandino per Firenze à benedire le nozzo, che trà Enrico IV. Rè di Francia, e Maria de' Medici, siglia del Gran Duca, e di Giouanna d' Autistria, Donna di buonissima vita, si doueano celebrare: e tal Legatione sù dichiarata ampla per altre occasioni.

Di Decembre venne in Roma il Cardinal Francesco Sordi Francese, Arciuescouo di Bordeos, al

quale Sua Santità diede il Cappello.

Vennero in Roma nel 1600, pellegrinando per l'acquisto del Santo Giubileo 470, e più Compagnie, e la maggior parte con dimostratione di estra-ordinaria diuotione; E Sua Santità à le sudette Compagnie, e Capitoli, & à Nationi Forassierie sece gratia, che con minor numero di visite de le Quattro Chiese conseguissero il Santo Giubileo per i viui, e per i Morti, e lo presero il giorno di Santa Lucia. E la Compagnia de' Nobili di San Benedetto di Firenze vestita di bianco al numero di 100-volle Sua-Santità, che alloggiasse nel Palazzo Apostolico,

La notte precedente al giorno di San Tomaso Apostolo il Teuere haueua minacciato la sommersione à Roma; Et il Pontesice concesse à la Compagnia de la Santissima Trinità, che visitando solamente San Pietro in Vaticano acquistasse il Santo Giubileo; Dodeci Eminentissimi Porporati seruirono d'esempio di diuotione, per tirare infinita.

moltitudine di Popolo à seguirli.

Cesare Baronio, e Roberto Belarminio viueano in questo ANNO SANTO, celebri per la dottrina, e per la bontà de' costumi. Viuea anche Frà Lorenzo da Brindesi Cappuccino. Cosimo Dossena Barnabita. Carlo Bascape de' medesimi. Bartolomeo di Soluthio Offernante Francescano. Camillo de Lellis, Istitutore de' Chierici Regolari Ministri de gl' Infermi. Et Andrea di Auellino Teatino, tutti Huomini di Santa vita.

Morirono nel medesimo Anno sei Porporati d' insigne Prosapia. Il Cardinale Andrea d' Austria, che morì, come dicemmo, ne le braccia del Pontefice . Il Cardinal Giorgio Ratziuil Lituano . Il Cardinal Lorenzo Priuli Patriarca di Venetia. Il Cardinale d' Aragona Innico d' Aualos. Il Cardinale Lodouico Madrucci. Et il Cardinale Pietro Dezza. Tutti Huomini Segnalati.

Non solo crescè il Teuere la notte antecedente à San Tomaso Apostolo, mà ripigliò le forze connuovo accrescimento d' Acque al primo di Gennaro del 1601. e lasciò di se, e de la sua superbia segnate le mura di Roma, che oggi di ancora se ne

leggono le Memorie.

Durò il Giubileo, e l'apertura de le Porte Sante sino à l'ottaua de l'Epifania de l'Anno seguente 1601.

effen-

23

essendo impedito il Papa da la souerchia Chiragra non potè prima chiuderle, e sece publicare, che sino al detto tempo duraua il Giubileo, il quale concesse anche à molte Città.

Nel 1623. su creato Pontesice il Cardinal Masseo Barberino, e cambiato il nome in VRBANO, volle ne' primi suoi anni sar conoscere à Roma, & al Mondo la persetta Vrbanità de suoi desiderij nel numero VIII. di questo nome, che rese cospicuo con le Memorie de le sue Operationi nel corso di 21. anno, cimesi, che gouernò Vicario di Cristo.

Nel 1625. celebrando il Santo Giubileo, publicato ai folito l'anno antecedente, riuocò questo buon Pontesice a' Confessori l'Autorità di assoluere da' Casi riseruati, à l'esempio di CLEMENTE VIII. e d'altri Pontesici, che hanno regnato negl'ANNI SANTI preceduti. Deputò ad aprire la Porta Santa di San Paolo suori de le Mura il Cardinale Francesco Maria del Monte, Vescouo Ostiense, e Decano del Sacro Collegio. A quella di San Giouanni Laterano il Cardinale Giouanni Battista Leni, Arciprete. Et à quella di Santa Maria Maggiore il Cardinale Giouanni Garzia Mellini, similmente Arciprete.

A l'apertura de la Vaticana, che segui per le mani del Pontesice ne la Vigilia del Santissimo Natale, vi concorse quantità indicibile di Popolo, e Nobiltà Romana, e Forastiera, e vi si trouarono presenti, oltre gl'Ambasciatori Ordinarij de Prencipi, quattro Estraordinarij de la Serenissima Republica di Venetia, che surono Girolamo Cornato, Francesco Erizo, il Procuratore Girolamo Sozanzo, & il Caualier Ranier Zeno. Vi si trouò an-

che incognito Vladislao Primogenito di Sigismondo III. Rè di Polonia con molti Prencipi, e Baroni Polacchi, al quale il Pontesice donò lo Stocco, & il Cappello, che benedisse la Notte di Natale.

La forma di acquistare il Santo Giubileo sù la medesima, decretata da altri Pontesici; E perche era infettata la Città di Palermo dal Contagio, nel Mese
di Febraro ordinò il Pontesice, che in vece di S. Paolo suori de le Mura si visitasse la Bassilica di S. Maria
in Trasseuere, acciò si preservasse il Popolo divoto
saluo da quella mala inslueza, quale finita tornò poi
à visitarsi San Paolo. Molto operò in questo Anno
il Papa à la Pace tra' Prencipi, per le differenze
vertenti trà Lodovico XIII. Rè di Francia, & altri
Prencipi, per le pretensioni de la Valtellina, e per
tale essetto spedì in Francia Legato à Latere, e Nuntio Apostolico il Cardinal Francesco suo Nipote, quale ridusse à qualche buon termine le discordie.

La Rosa d' Oro benedetta di Quaresima sù mandata in dono à Maria Enrichetta Figlia di Enrico IV. Rè di Francia, e Moglie del Prencipe di Gaules

d'Inghilterra.

In quest' ANNO SANTO il Pontesice pose tra' Santi Elisabetta Regina di Portogallo; E tra' Beati il Padre Andrea d'Auellino Teatino; Il Padre Francesco Borgia Gesuita; E Frà Felice da Cantalice

Cappuccino.

Si ritrouò in Roma in questo ANNO SANTO l'Arciduca Leopoldo Fratello de l'Imperatore, venuto incognito con molti Caualieri: Fù riceuuto, & alloggiato dal Pontesice nel Vaticano à la Torre Borgia. Si ritrouò il detto Arciduca à la solenne suntione del trasporto del Volto Santo in S. Pietro,

e de le

Venne ancora da l' Vngaria Monsignor Giouanni Tgì di nobilissima stirpe Arciuescouo Colocense. E di Germania con Don Torquato Conti il Nipote del Prencipe di Transiluania, & vn Parente del Duca di Sassonia, ambo Cattolici. Venne da Parigi il buon Seruo di Dio Pietro di Berul, Fondatore, e Generale de la Congregatione de l'Oratorio di Giesù Cristo in Parigi.

Morirono nel 1625, trè Porporati, e surono. Il Cardinale Scipione Cobellucci da Viterbo. Il Cardinale Enrico Gondi Francese, & il Cardinale. Francesco Rojas Spagnuolo, che su Duca di Ler-

ma.

Molti Giubilei estraordinarij concesse VRBANO dentro il corso de l'ANNO SANTO: Et à molti Luoghi Pij, Compagnie, e Congregationi, derogò il numero de le visite de le Quattro Chiese: Trà le quali sù la Congregatione de la Dottrina Cristiana, in Sant' Agata in Trasseuere, che andò Processo-nalmente in numero di 900. portando la Croce di Legno Don Prospero Caetano in mezzo à due Caualieri.

Si conuertirono con l'occasione del Santo Giubileo molti Eretici à la Fede, trà quali Gabriele Betlm Nipote del Prencipe di Transiluania. Vincenzo Baion del Contado del Delsinato Caluinista. Due nobili Luterani. Due altri Caluinisti. Quattro Turchi ne l'Ospitio de la Santissima Trinità. Vn. Gentilhuomo del Marchese di Badà detestò similmente l'Eresia. In quest' Anno i Missionarii con le Naui Portoghesi ne l'India Orientale penetrarono nel Regno di Concincina, e protetti da la Zia di quel

di quel Rè, riceue la medesima da loro l' Acquadel Santo Battesimo.

Il concorfo del Popolo, che si portò à l'acquisto del Santo Giubileo in quest' ANNO SANTO, si deue considerare grande, non ostante l'impedimento del Contagio di Palermo. Et il numero de le Compagnie non troud chi lo riferisca tutto. Quelle, che hò hauto à notitia, furono primieramente le aggregate à l'Archiconfraternità de la-Santissima Trinità de' Pellegrini 27. in numero di Huomini 3192., c Donne 2363., in tutti 5555. Ele non aggregate, venute, è riceuute da la medesima in forma di Pellegrini furono 77. in numero d'Huomini 7427, e di Donne 5543, in tutto 12970. La sudetta Archiconfraternità riceuè molti donatiui dal Papa, che in più volte importarono la sommadi scudi 4412. di moneta Dal Popolo Romano: Da' Prencipi: Da' Cardinali: Dal Monte de la Piezà ; e da molti altri Banchi, da quali si ricauarono scudi 17495. e baiocchi 501, che con quei del Papa fanno la somma di scudi 21907. e baiocchi 50. L'estro ne la spesa de l'alloggio non su cauato, mà si può sempre numerare à ragione di giulij 3. per Persona per ogni sera. Il numero poi de' Pellegrini alloggiati, e cibati dal medesimo Ospedale de la Santissima Trinità fù grande, e maggiore de li duc ANNI SANTI precedenti; Eccone la quantità: Furono gl Huomini 449652., e le Donne 114585., in tutti fanno la somma di 564237. E di più vi furo. no 24396. Conualescenti.

L'Archiconfraternità del Confalone, istituitanel 1264. da San Bonauentura con nome de li Raccomandati di Santa Maria; ricenè, & alloggiò ag-

gregate

gregate 94. Compagnie, venute da diuera Luoghi, in numero di Huomini 16340., è di Donne 12320. & in tutti sommano 28660. L' Elemosine lasciate da tutte le sudette Compagnie ascendono al valores di 5279. scudi. La Lista de le spese dicono, che sosse di scudi 11483. e 30.

L'Archiconfraternità de la Pietà de la Natione Fiorentina, approuata da INNOCENTIO VIII. nel 1490. riceuè, & alloggiò in quest' ANNO SANTO vndeci Compagnie. Il numero de le Perfone non sunotato, su bene segnato il numero de li Denari, che riceuè di Elemosina, e da le Compagnie alloggiate, e da le Contributioni satte da diuerse Persone, che ascesero al numero di scudi 1246. e 20. E la spesa in alloggiarle su di scudi 1197.e 90. con auanzo de l'Archiconfraternità, e surono benerattate.

L'Archiconfraternità di San Rocco, fondata, nel 1499. riceuè, & alloggiò in quest' ANNO SANTO 12. Compagnie; Il numero de gl' Huomini su di 1502., e de le Donne 815. in tutto 2317. Oltre la Compagnia di Viterbo trà le 12., che non su ofseruato il numero de le Persone. Li Denari, che lasciarono per Elemosina, surono sommati scudi 575. e 20. E la spesa cauata da le Liste importò scudi 2406. e 20. Furono alloggiate le dette Compagnie nel Palazzo de' Signori Capponi al Popolo.

La Compagnia di Santa Lucia de le Botteghe. Seure alloggiò, tra' Sacerdoti Secolari, e poueri Vescoui, che vennero pellegrinando intorno à 600.

Persone .

La Compagnia de l'antica Chiesa di San Giaco-

mo Scoscia Caualli riceue, & alloggiò sei Compagnie, le quali trà Huomini, e Donne surono 2335. Pochi regali lasciarono, e la spesa importò scudi 2288. e 30. Onorate anche con Musica da la detta Compagnia.

L'Archiconfraternità di Santa Caterina de la Natione Senese, riceuè, & alloggiò vndeci Compagnie, il numero de gl' Huomini su 660., e de lo Donne 154., tutti insieme 814. Li Denari, che lasciarono di Regalo surono scudi 335. e 80. suro-

no dati in Lista di spesa intorno ad 800. scudi.

La Compagnia del Santissimo Crocesisso in Santissimo del Santissimo Crocesisso in Santissimo del Cardinal di Vico nel 1522. In tempo di ADRIANO VI. riceuè, & alloggiò circa 30. Compagnie, de le quali non se ne ritroua, nè il nome, nè il numero de le Persone notato da gl' Autori, che scrissero l'ANNO SANTO del 1625., nè meno sù vsata diligenza da gl'Offitiali di detta Compagnia di registrarle ne le loro Memorie, onde non si dirà, nè i Regali, che lasciarono, nè quante Persone surono, nè à che somma arriuale la spesa per il·loro alloggio, seruite senza risparimio.

L' Archiconfraternità de la Morte; originatanel 1538. coll'occasione di molti Cadaueri, che si trouauano per le Campagne di Roma, e da quella datoli Sepoltura con molta Carità; In quest' ANNO SANTO riceuè, & alloggiò 21. Compagnie; e trà Huomini, e Donne surono 4760. oltre altri 300. Seruenti, e Condottieri. L' Elemosine, e Donatiui di dette Compagnie ascesero à la somma di scudi 1339. e 30. oltre li Regali del Pontesice, de' Cardinali, e d'astri Prencipi, che importarono al-

tri

tri scudi 1340. furono cauate le spese da le Liste in-

corno à 5000. scudi.

A'l' Archiconfraternità de le Sacre Stimmate di San Francesco nel 1594. fù concessa la Chiesa de' Santi Quaranta Martiri, oue al presente offitia. e ne l'ANNO SANTO del 1625. riceuè, & alloggiò cinque sole Compagnie, ancorche ne hauesse inuitate per Lettere 36., aggregate ne le parti d'Italia. Furono in tutto le sudette Compagnie Huomini 305., e Donne 30. Nessuna de le dette cinque Compagnie lasciò Denari per riconoscimento de la Carità loro vsata, mà diuerse robbe, e di valore. Vno Stendardo nuouo. Vna Pianeta di Drappo bianco à trine d'Oro; Alcune Rubbia di Grano; Vn Calice d' Argento; e l' vltima lasciò vna Cedola di 40. Doppie. Non ascese à gran somma la spesa, mentre furono trattate più con atti di amoreuolezza, e Carità, che di lusto, ò lautezza.

L'Archiconfraternità de la Madonna Santissimadel Carmine in San Martino de' Monti, ancorche inuitasse le Compagnie aggregate, due sole ne vennero à la diuotione de l'ANNO SANTO, e surono quella di Nettuno, trà-Huomini, e Donne 200 in circa, e quella di Oruieto di 300. Persone. Li Regali di ambedue ascesero à scudi 200. E la spesa arriuò intorno à 600 scudi, e la meno su de la Compagnia, mentre li Signori Guardiani se-

cero la maggiore.

Vennero ancora altre Compagnie Forastiere aggregate à diuerse Archiconfraternità di Roma, mà non surono vsate molte diligenze da Scrittori in tener conto de le loro qualità, e quan-

stinto ragguaglio.

Chiuse le Porte Sante il Pontesice VRBA-NO VIII. il dì 24. di Decembre 1625. nel modo consueto, tenuto da gl'altri Pontesici ne gl'altri ANNI SANTI. Prorogò però la pienissima Indulgenza nel dì 25. di Decembre, sino à tutto il dì primo di Gennaro 1626. publicando vn nuouo Giubileo; concedendo à chì Confessato, e Communicato hauesse visitato vna sol volta le quattro Basiliche solite, d'applicarsi ancora à le Anime del Purgatorio. Sodissece anche à le preghiere di Lodouico XIII. Rè di Francia, mentre gli concedè il Giubileo, & à tutto il suo Regno. Così con sodisfattione comune terminò l'Indulgenza de l'ANNO SANTO del 1625. celebrato da Papa VRBANO VIII.

Cominciò ad esercitare il suo Dominio Papa IN-NOCENTIO X. nel 1644., & approsimandosi l' ANNO SANTO del 1650., egli à li 13. di Maggio 1649. nel di de l' Ascensione publicò la sua Decretale. Sospese poi con altra Bolla tutte l' Indulgenze, volendo, che nel tempo de l' ANNO SANTO solo si godesse quella del Giubileo pienissima, & vniuersale, quale publicò la secondavolta ne la Quarta Domenica de l' Auuento.

L' Eminentissimo Signor Cardinale Martio Ginnetti Vicario, publicò vn Bando, che seruì per auviso a' Curati de le Chiese di Roma, acciò tenessero, non solo pulite le loro Chiese, e copiose di Apparamenti, e biancarie, mà di Chierici, e di ogni altro necessario per il buon seruitio del Culto Diuino, e de' Sacerdoti prouisionati, e forastieri.

Si vi-

Si vide vn' altro Editto publicato da l' Eminentissimo Signor Cardinale Federico Sforza Pro-Camerlengo, sopra il prezzo de le robbe, & alloggi per Forastieri, Passaggieri, & altri per il detto ANNO SANTO.

Vn' altro Editto sù letto del sudetto Signor Cardinale Vicario contro le Meretrici, e Donne disoneste, e loro sautori. Vn' altro del medesimo per gl' Osti, Tauernari, Bettolieri, Albergatori, Camere Locande, e simili. Due, ò trè altri Editti del medesimo vscirono in publico, intorno à la magnisi-

cenza, e veneratione di tal giornata.

Ne la Vigilia poi del Santissimo Natale, che s'incontrò di Venerdì (Giorno altre volte di mestitia, oggi di giubilo) furono aperte le quattro Porte Sante. Quella di San Pietro in Vaticano dal Pontefice con le consuere cerimonie. A quella di San Paolo fuori de le Mura, pria che facesse la funtione l' Eminentissimo Signor Cardinale Lanti Decano, occorse, che sù batturo accidentalmente al Muro de la Porta Santa; creduto ciò il vero Segno da' Muratori, che aspettauano, gettarono à terra la Porta Santa. Dal Popolo impatiente, & ignaro, forzate le Guardie, passarono per la medesima Porta circa 200. Persone, che si portarono via buona parte di quei Cementi. Per rimediare à l'accidentale inconveniente, dal Maestro de le Cerimonie fù subito fatto alzare di nuouo da' Muratori con quei fragmenti à la buona vn Muro à l'altezzadi 7. palmi in circa con ogni celerità. Auuicinatosi in tanto il Cardinal Legato, e fatte le solite Cerimonie, fù di nuouo gettata al suolo.

L' Eminentissimo Signor Cardinale Girolamo Colonna

lonna portoffi à la Basilica Lateranense. E l'Eminentissimo Signot Cardinal Francesco Maidalchino à la Liberiana, ambedue ad esercitare il loro Ossitio, commessoli da sua Santità, come Legati Apostolici -

Vennero à la Diuotione del Santo Giubileo da Firenze li Serenissimi Prencipi di Toscana Leopoldo, e Martia. Da Polonia il Prencipe Zanoschi. Da Germania il Prencipe Norimberga . Venne il Signor Giouannettino Doria. Il Duca de la Mirandola. Di Sora. Il Conte di Tenir, Preposito di Salisburgo, e Ratisbona con molta Comitiua de' Signori. Il Prencipe Ercole Triuultio, inuiato da la Serenissima Donna Maria Anna d'Austria figlia de l'Imperatore, e Sposa di Filippo IV., come suo Ambasciatore Straordinario al Pontesice. Venne ancora con nobile equipaggio, e conserua di Dame, e Caualieri l' Infanta Donna Maria di Sauoia, che alloggiò da le Reuerende Oblate di Torre di Specchio.

Si portò molte volte Sua Santità à la Visita de le Quattro Chiese, le quali, seruato lo stile de gl'altri Antecessori, haueua ordinato fossero visitate da' Romani, & habitanti in Roma per 30. volte, interrotte, ò continuate, e da' Forastieri 15., e da le Compagnie, che veniuano fotto Stendardi, vna volta Processionalmente, e due altre à la ssilata, à le quali tutte Sua Santità diede la Benedittione.

In questo ANNO SANTO su consecrata la Chiesa di S. Andrea de la Valle de' Padri Tearini da l' Eminentissimo Signor Cardinale Montalto. E ne la nuoua di Sant' Ignatio de' Padri Giesuiti

furono cantati li primi superbissimi Vesperi da' Mu-

sici di Cappella à li 6. di Agosto.

Furono celebri, & insigni ne' Pulpiti di Roma, in questo ANNO SANTO gli Huomini nel corso de la Quaresima. Come l'Albritij à Palazzo. Il Campana in San Pietro in Vaticano. Il Capizucchi à la Famiglia di Sua Santità. L'Oliua in San Giouanni de' Fiorentini. Il Padre Rhò al Giesù. Pica, & Acquiua à la Minerua. Placito Carassa a' Teatini. Et altri, che non dico, già noti à Roma, & a' Virtuosi dinoti.

A concemplatione de l' Eccellentissima Signora. Donna Olimpia Panfilij, Cognata di Sua Santità; furono elette trè Dame per ciaschedun Rione di Roma, che furono 42. acciò da tutte à gara si procurassero Elemosine, girando per Roma, per souuenimento de l'Ospidalità de' Pellegrini da farsi da l'Archiconfraternità de la Santissima Trinità, le quali Dame garreggiando nel riceuere, e nel saper chiedere, non rifiutarono cosa alcuna, che gli venne contribuito per Elemosina, come Denari di tutte le sorti, Grano, Vino, Olio, Legumi, Fieno, Paglia, Tele in Pezza, Lenzuoli, Touaglie, Sciugatori, Saluiette, Fazzoletti, Piatti, Pile, Fiaschi, Bicchieri, Legna, Carbone, Fascine, & ogni altro, che per opera pia da mano liberale le venne consegnato; Che il tutto ridotto à Denari, fece la fomma di scudi 20709. e 85., compresoui l' Elemofina del Pontefice, de' Cardinali, e de' Prencipi.

A li 14. di Marzo Sua Santità in vn Concistoro publicò Cardinale il Signor Don Antonio d' Aragona Spagnuolo, creato già, e riseruato in Petto,

**E** fin

fin da li 7. di Ottobre del 1647. Et à li 19. di Settembre in vn'altro Concistoro promosse à la Porpora Monsignor Camillo Astalli, il quale non solo
godè tale onore da Sua Beatitudine, mà fuori di
ogni aspettatiua si vide nel medesimo giorno esaltato con Titolo di Nipote di Sua Santità, dandoli
anche il Cognome de la sua Casata, e su chiamato
il Cardinal Pansilio.

Trè Porporati in questo ANNO SANTO resero lo Spirito à Dio, & il Cappello al Pontesice s E surono à li 26. di Giugno l' Eminentissimo Mario Teodoli in Roma. A li 10. di Agosto in Milano l' Eminentissimo Cesare Monti Arciuescouo di quelsa Città. Et à li 17. di Settembre in Spagna l'Emimentissimo Don Antonio d'Aragona.

A li 24. di Maggio sù la Piazza di Ponte Sant'Angelo fù fatto morie con vna Corda al Collo chì nel giorno auanti era stato preso con vna Pistola al

fanco.

Seguirono molte Conuersioni, singolarmente di una Peccatrice Napolitana, che su l'unico esempio trà le sue pari. Vn' Eretico Tedesco ne l'Ospedale de la Santissima Trinità, Huomo Nobile à la presenza del Pontesice, che iui si era trasserito à condire con la sua presenza la Cena de' Pellegrini, e de'. Prencipi di Toscana, che assisteuano al Papa. Trè Ebrei, & altrettante Ebree, Madre, e Figlio; & un Turco.

Auuicinandosi il fine de l'ANNOSANTO l'Eminentissimo Signor Cardinale Martio Ginnetti Vicario, per Ordine di Sua Bearitudine, publicò vn'Editto, oue sù letta la riduttione del numero de le Visite de le Chiese. A li Capitoli, e Clero de le Patriarcali, visitando vna sol volta Processionalmente, e due altre ad arbitrio conseguissero il Santo Giubileo. A le Archiconfraternità di Roma, che alloggiarono Pellegrini, e Confraternite sorassiere, vna volta Processionalmente, e due da sè. Et à quelle, che non alloggiarono, vna volta Processionalmente, e quattro à loro beneplacito. A' Regolari, Mendicanti, e non Mendicanti, Congregationi, Collegii, e Seminarii, per vna volta. Processionalmente, e trè altre ad arbitrio.

A' Pellegrini Forastieri visitando quattro volte

à loro commodità . A gl' habitanti in Roma sei .

L'Archiconfraternità de la Santissima Trinità de' Pellegrini riceuè aggregate, e non aggregate, 115. Compagnie, inuitate, & aunisate vn pezzo prima per Lettere. Il numero de le Persone distintamente non lo ritrouo scritto, nè stampato, mà in consuso con i Pessegrini alloggiati stà notato d'Huomini 226711., e di Donne 81822. Li Donatiùi, che lasciarono le sudette Compagnie, ridotti à Denari sanno la somma di scudi 5829. e 30. che con l'Elemosine sudette sanno il numero de' scudi 26539. e 15. Le spese arrivarono à scudi 28808. & 85., siche calcolate l'Elemosine l'Archiconfrarernità vi spese di proprio solamente scudi 2269. e 70. E se ne potè contentare. Spesè anche 25902. Conualescenti.

La Compagnia del Suffragio alloggiò folamente fei Compagnie con poca spesa, hauendo riceuuto intorno à 550 scudi di Regali. Il numero de le Persone de le Compagnie non su notato di quelle riceute da la Santissima Trinità, nè meno da gl'altri Ossicii.

Ospitij.

Da la Compagnia de le Stimmate furono alloggiate 10. Compagnie: I donatiui de le quali ascefero al numero di 480. scudi in circa: Furono spesati caritatiuamente.

Vna ne riceuè la Compagnia di Santo Spirito in-Sassia con poca spesa, benche tenue il donatiuo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di San Pietro riceuè vndeci Compagnie: l'Elemosine > che lasciarono, sommano intorno 535. scudi. Nella spesa non si andò con rigore >

La Compagnia del Santissimo Sacramento de la Minerua riceuè otto Compagnie: li Donatiui de le quali consisterono in 272. Libre di Cera. Furono

alloggiate religiosamente...

La Compagnia del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso riceuè sette Compagnie, da le quali si hebbero di Regalo circa 186. seudi. Furono spesate con lodeuole parsimonia.

La Compagnia di S. Rocco ne riceuè due con Elemofina di sc. 90, e con seruitù ne l'alloggio gradita-

La Compagnia del Santissimo Nome di Dione la Minerua riceuè due Compagnie con molte Lisbre di Cera di Donatiuo. E quella del Rosario vna solamente. Tutte partirono sodisfatte de la cortesia riceuta ne l'alloggio.

La Compagnia de la Morte, & Oratione riceuè 39. Compagnie, e lasciarono di Recognitione, trà robbe, e denari scudi 1858. e 90. Furono spesare:

con ogni loro sodisfattione.

La Compagnia di San Giacomo Scoscia Caualli riceuè cinque Compagnie: li Regali de le quali ascesero al numero di scudi 208, e 50. Quelle de la

Ma-

Madonna Santissima del Carmine in Trasteuere, due, e con Regalo di scudi 335. e 50. E quella de la Madonna Santissima del Consalone, vna, che gli lasciò lo Stendardo.

La Madonna Santissima di Loreto de' Fornari; vna, che gli lasciò 60. Libre di Cera. E quella del Pianto, vna, che gli lasciò, oltre il picciolo Sten-

dardo, 50. Libre di Cera.

La Compagnia di San Giouanni Decollato riceuè, & alloggiò 17. Compagnie: quali lasciarono di Regalo il valore di scudi 966. e 50. Furono alloggiate splendidamente, & in particolare quelladi San Benedetto de' Nobili di Firenze.

La Compagnia del Santissimo Crocesisso in San Marcello alloggiò 24. Compagnie: da le quali riceuè in donatiuo il valore di scudi 1750 in circa,

e furono spesare tutte nobilmente.

La Compagnia di Sant' Antonio di Padoa in Santi Apostoli alloggiò quella: di San Germano, che li donò sei Pelli d' Olio. E quella de' Santi Crispino, e Crispiniano riceuè la Compagnia d' Augubbio, che gli lasciò 40. scudi.

La Compagnia del Confalone alloggiò, e riceuè 103. Compagnie. Lascio considerare il numero delle Persone, e de la spesa, e riserisco solo la somma, & il valore de l' Elemosine, poi che nè anche il più diligente Scrittore ne scrisse di più. Furono calcolati li l'egali scudi 7500, in circa, secondo ilvalore delle robbe. Vogliono quelli, che lo ricordano, che le Liste de le spese sossero tenute occulte, si deue credere considerabile doppo quella de la Santissima Trinità.

Ecco in poche righe calcolato vn' Esercito se anzis

molte Legioni diuote, che vennero sotto si loro Stendardi à militare per la saluezza de le loro Anime. Furono in tutte le Compagnie sorastiere, riceute, & alloggiate da quelle di Roma 378. Se bene altri numerano 353., e può essere, che non diuidano le trè, ò quattro venute insieme dal medessimo Luogo l'istesso giorno, la mia Penna le hà diuise, e numerate tutte à parte.

Con ottima falute ridotto al fine l'ANNO SAN-TO il Pontesice INNOCENTIO X. à li 24. di Decembre 1650, chiuse la Porta Santa di S. Pietro in Vaticano, e mandò l'istesso giorno li medesimi trè Cardinali Legati à chiudere le altre trè, che haueuano aperto vn'Anno prima. Terminata la Funtione de la clausura, incontinente salì il Pontesice à la-Loggia Paolina, oue benedisse il Popolo; e ciò affermò publicamente la clausura de le Porte, e de l'ANNO SANTO.

Benedisse anche ne la medesima Loggia nel giorno seguente di Natale infinito numero di Gente, che non sapea staccarsi da la Piazza di San Pietro, non sapendo, come dimenticarsi d'yna tanto diuota,

& incomparabile Indulgenza.

Se il saggio Lettore non si è reso sodisfatto nel Compendio de gl' ANNI SANTI passati, si contenti scusarmi, poiche con tale Relatione in succinto intesi introdurmi al Giornale de l' ANNO SANTO del 1675, che or' ora leggerà. Non scrissi di mio capriccio rutto ciò, che si è letto, ritrouai stampato in diuersi Autori. E se ad altri sembrano erronei li mici periodi, e tutto ciò, che portai à notitia, sarà di mestiere condonare prima di quelle Stampe le fallacie, e poi compatire d'yna Penna ssortunata gl' errori.

GIOR-



## GIORNALE DE L'ANNOSANTO

M. DC. LXXV.

Celebrato da l'amabilissima pietà

## CLEMENTE X.



ORREA!' Anno 1674. nel Secolo 17. da l'Incarnatione, e del Gouerno dignissimo di CLEMENTE X. il quinto, quando il Cuore de' Fedeli Romani, e di tutto il Cristianesimo più anzioso viuea di ritrouarsi,

e lauare le sue colpe con la pienissima Indulgenza ne l'ANNOSANTO 1675.

Giu-

Giubilò la prima volta, e prese animo à li 3. di Maggio nel 1674, giorno de l'Ascensione, quando setro le Logge di San Pietro in Vaticano sopra vna Catedia à sato de la Porta Maggiore, mentre il Pontesce calana per entrare in Chiesa, su letta la prima Bolla, che aunisana l'aperitione de le Porte Sante per l'acquisto del Santo Giubileo nel prossimo ANNO SANTO. Fù publicata in questo giorno anche vn'altra Bolla, continente la Ri-uocatione di tutte l'Indulgenze strettamente, conforme pratticarono li due suoi Predecessori, VRBANO, & INNOCENTIO.

E' tocccata più volte in sorte simile Funtione à chì hà hauto il Nome di CLEMENTE. Toccò al VI. nel 1350., al VII. nel 1525., à l'VIII. nel 1600., & al X., che viuea con prosperità marauigliosa ne l'85. di sua età (bramata felice al piacere di Sua Diuina Maestà) toccò in sorte di aprire la Porta Santa, & insieme a' Fedeli il varco, e la via di bene oprare nel 1675. Fù letta la sua Decretale posta in publico à li 23. di Decembre nel 1674, giorno de la quarta Domenica de l'Auuento; E surono sospese con detta Bolla tutte l'Indulgenze, benche perpetue, & anche l'assoluere da' Casi riseruati.

La publicatione de la sudetta Bolla al Quirinale successe così. Riceuta da Sua Santità la Benedittione due Monsignori Auditori de la Sacra Ruota; Monsignor Giacomo Emerix, e Marcello Rondenini, scesero con uno de' Signori Maestri de le Cerimonie à la Porta principale del Palazzo Apostolico, e sopra due Pulpiti, iui preparati, datili da due Cursori i Transunti de la Bolla in latino, & in vol-

volgare, lessero alternatiuamente con applauso festiuo di Trombe, e Tamburi prima, e doppo. Susseguentemente li due medesimi Cursori, Francesc'Antonio Simoncelli, & Egidio Felice si portarono à Cauallo con la suderta Bolla à suono di Trombes e Tamburi à le Bassliche di S. Pietro in Vaticano, di San Paolo fuori de le Mura, di San Giouanni Laterano, e di Santa Maria Maggiore. Et auanti les Porte de le medesime le publicarono di nuouo, lasciandone à ciascuna de le Bassliche assissa la copia, e doppo fecero il fimile à la Cancellaria Apostolica, & in Campo di Fiore.

D' Ordine di Sua Santità, & à sue spese su aperto il solito decente Ospitio presso li Portici di San Pictro, per riceuere tutti li Vescoui Oltramontani, & Oltramarini poueri con vn Prete, & vn Seruitores per molto tempo. Et anche li Sacerdoti, venuti da medesimi Paesi, per dieci giorni, più, e meno, se-

condo li bisogni.

Di già prima di questo giorno si erano letti per le cantonate più publiche di Roma quattro Bandi rigorofi, fatti publicare d' Ordine di Nostro Signore da l' Eminentissimo Signor Cardinale Gaspare Carpegna Vicario. Il primo contenea l'auuiso a' Curati, e Parochi de le Chiese di Roma, che ripulissero, e tenessero ornate le loro Chiese; ben prouiste le Sacrestie di Paramenti, e Biancherie, nontanto per seruitio de' Preti Cappellani prouisionati, mà de' Sacerdoti forastieri; e ben munite de' Chierici, e di ogni altro bisogno, per far maggiormente risplendere il seruitio de' Tempij.

Con il secondo Bando si auuisaua sotto penerigorose, & arbitrarie à le Meretrici, & altre Donne

difo-F

disoneste il deporre gl' habiti pomposi, e coprissi di oscuri, & onoreuoli, per dare meno scandalo possibile a' Cittadini, e molto più a' Forastieri; Segli prohibiua ancora lo stare in senestra scherzando, & il trauestissi: lo andare in Carrozza: e ne le Chiese il possi vicino à Dame, & à Donne onorate: & ogni altro, che hauesse potuto apportare nocumento à la diuotione, che erano per esercitare li Fedeli ne l' ANNO SANTO.

Il terzo Editto commandaua à gl' Osti, Tauernari, Bettolieri, Locandieri, e simili, il trattar beneli Forastieri, e non crescere li prezzi à le robbe, douendos servare le Tasse, stampate à questo essetto, nel quale Editto si comprendeuano ancoratutti li Venditori del comestibile sotto le pene, che più conuenienti hauesse stimato il sudetto Signor Cardinale Vicario.

Il quarto Editto consisteua ne l'auniso à gl' Artissit, e Bottegari tutti, di stare con le Botteghe chiuse à modo di sesta di precetto nel giorno di Lunedì, Vigilia del Santissimo Natale, almeno da le 20. ore sino à le 24, de la sera, per mostrare publico giubilo vniuersale in simile Solennità, e concorrere à la vista de l'apertura de le Porte Sante, per acquistare vna tanta Indulgenza.

Nel sudetto giorno 23. di Decembre, vltima. Domenica de l'Auuento, andò Sua Santità doppo pranzo, seguito da alcuni Cardinali, molti Prelati, & altra Nobiltà Romana dal Quirinale al Vaticano, per fare nel giorno seguente, Vigilia del Santo Natale, la memorabile, e sacra Cerimonia de l'aprire la Porta Santa.

Lunedì matina à l'alba, 24. di Decembre, gior-

giorno de la Vigilia del Santo Natale 1674. si ritrouarono per ordine di Sua Beatitudine serrate tutte le Porte de le sudette quattro Basiliche : enel Campo Vaticano comparue tutta la Soldatesca, assegnata in quella Piazza, e dal Signor Commendatore Frà Paolo Passionei, Aiutante Generale de l'Eccellentissimo Signor Prencipe Don Gasparo Altieri Generale di Santa Chiesa, siù commandata, e ripartita ne la medesima Piazza, così.

Al Cancello maggiore de la Porta di mezzo del Portico di San Pietro assistirono in guardia la Compagnia del Signor Marchese Muti di 80. Soldati Alemani essettiui: e quella del Signor Maggior Floramonte di 130. Soldati Italiani essettiui, quali con raddoppiate sila circondarono la scalinata grande, parte con Armi in Asta, e parte con Moschetti. Furono poi assilati tanti Soldati à doppio, che faceuano Ala doppia di quà, e di là, à dirittura de la Guglia, formando strada, disesa dal gran tumulto del Popolo, per doue passò la Processione de' Regolari, del Clero; e della Famiglia Pontissia, Prelati, con i Signori Cardinali, & il Papa, per andare ad aprire la Porta Santa.

La Compagnia di 80. Fanti Alemani effettiui del Signor Colonnello Cleuter; E quella del Signor Capitano Tindaro Alfani di 80. Fanti Italiani effettiui, furono le prime distese ne l'Ordinanza su-

detta.

A piedi de le scale de le Colonne de la Catena, vi faceua spalliera da vna parte, e da l'altra, la Compagnia di 80. Caualli, Carabine armate del Signor Conte Pio Ferretti: A questa attaccaua la Compagnia di Militia di Velletri: e doppo la F 2 Com-

Compagnia di 120. Soldati del Signor Capitano Gio: Battista Butij: e poi li 200. Fanti del Presidio di Castel Sant' Angelo: e finalmente la Compagnia di 80. Soldati Alemani del Signor Capitan Mattia. Ciers, che armana dentro, e fuori l' Arco del Colonnato, in guardia à l' vscita del Portone del Palazzo Papale. Le file tutte di dentro crano armate di Picche, Mezzepicche, e Brandistocchi, e quelle di suori di Moscherti.

Entro la Chiesa di San Pietro vi era in guardizi vn Corpo di 25. Soldati Alemani. A lo Steccato y e nel Portico vi era vn' altro Corpo di Guardia di 18. A la Sacrestia 8. Soldati. Dodeci al Cancello, per doue entrò la Maestà di Cristina di Suetia. Altri 12 al Cancello, per doue entrarono la Duchessa di Modana; le Prencipesse Altieri; altre-Prencipesse, e Duchesse, e molte altre Dame titolate: Altri 20. Soldati al Rastello doppio à la Porta da la parte di Santa Marta, per guardia à l'entrare de le altre Dame: & al Cancello di ferro da la parte del Constantino altri 12. Huomini , armati d'Arme in asta, che lasciarono passare solamente le Dame à li palchi ; il Signor Ambasciatore di Malta, edi Signori Residenti di Portogallo, e Samoia.

La Guardia Suizzera, con lo sparo di 120. Moschetti ne l'atto di aprire la Porta Santa, auuisò il Castel Sant' Angelo, acciò secondasse, & annisasse à Roma con lo sparo de' Mortalerri, e del Cannone il giubilo vniuersale per l'apertura de la Porta Santa, già detta Aurea, per l'acquisto del Tesoro di sì Sacrosanto Giubileo.

Nel medesimo tempo furono spediti ad assistere à le

45

à le Funtioni de l'aperitione de le Porte Sante de le altre trè Basiliche alcuni Caporioni, ciascuno con le Genti del suo Rione, e Bandiera. A quella. di San Paolo andarono il Signor Pietro Paolo de la Vetera, e Signor Magnoni con 500. Huomini, commandati, e diuisi in due Compagnie da li Sienori Capitani Antonio Gregna, e Polidoro Catalini Velletrani, venuti per seruire l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino Decano 2 e loro Padrone, al quale toccò quella Cerimonia. A quella di San Giouanni Laterano il Signor Leonardo Ciogni. Et à Santa Maria Maggiore il Signor Conte Michel' Angelo Bentinogli. A la Lateranenze vi assistirono le Militie di Campagnano, suddite de l' Eminentissimo Signor Cardinale Flauio Chigi Arciprete, e Legato Apostolico. Et à la Liberiana le Militie di Zagarola , Vassalle de' Signori Rospigliosi , essendo toccato à l' Eminentissimo Signor Cardinal Giacomo Rospigliosi Arciprete, e Legato Apostolico di esercitare la sua Funtione.

Li trè Signori Cardinali sudetti il doppo pranzo del medesimo giorno si ritrouarono à la presenzadel Sacro Collegio, de gl' Eccellentissimi Signori Ambasciatori, Francesco Duca d' Estrees per Francia, e del Caualier Pietro Moccenigo per Venetia, de gl' Eccellentissimi Signori Nipoti di Sua Santità, Conseruatori di Roma, & Ambasciatore di Bologna Marchese Paleotti; quando da Sua Santità surono dichiarati Legati à Latere, deputandoli insua vece adaprire le trè dette Porte Sante, dicendo hauere molto bene impiegita tal Deputatione in trè Nipoti di Pontesici Aarceessori, cioè Barberino di VRBANO VIII., Caigi di ALESSANDRO VII.,

c Rospi-

e Rospigliosi di CLEMENTE IX., a' quali Eminentissimi Signori Cardinali Legati concesse Sua San-

tità tutte le facoltà opportune.

Riceuta la Benedittione da Sua Beatitudine, & il Brene per la loro Deputatione, scesero li trè Signori Cardinali sudetti dal Palazzo Apostolico Vaticano; e montati sopra le loro Mule, si auuiarono vnitamente, precedendo numeroso, e nobile Corteggio in Caualcata, verso il Campidoglio, oue giunti, l' Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino, che caualcaua in mezzo à gl'altri due, fatto vn breue complimento, staccossi, e prese la via di Torre di Specchi per girsene à San Paolo, ouc si era incaminato il suo Corteggio. L' Eminentissimo Giacomo Rospigliosi, reso il saluto al Signor Cardinale Flauio Chigi, prese la via de la Colonna Traiana, per proseguire il suo viaggio à S. Maria Maggiore, seguitando il suo Corteggio, che caualcando li precedea. E l' Eminentissimo Flauio Chigi, seguitando il camino per il Campidoglio, presso il suo nobile Corteggio, si portò sù le 22. ore à San Giouanni Laterano.

Ciascheduno de li trè Eminentissimi Signori Cardinali Legati giunti à le loro Basiliche Patriarcali destinate, operò ne l'aperitione con quelle Cerimonie, che, toltane la magnissicenza Pontificia, surono le medesime à le operate nel Vaticano.

A San Paolo vi si portò infinità di Popolo, per appagare la curiosità nel vedere, mà sù più osseruato il tumulto popolare, che la nobile, e degna. Funtione. Trà la quantità de le Genti non vi sù gran qualità di Personaggi, nè molte Dame.

V' in-

V'interuennero l' Eccellentissima Signora Prencipessa di Pelestrina Donn' Olimpia Giustiniani Barberina; e con essa le trè figlie: de l' Eccellentissimo Signor Prencipe Lodouisio, cioè Donna Olimpia, Donna Lauinia, e Donna Ippolita, con altre poche Dame d'inferiere conditione.

A San Giouanni Laterano vi sù la sua parte del Popolo: vi su anche de la Nobiltà; e ne' palchi più prossimi à la Porta Santa vi surono molte Prencipesse, e Dame. Vi sù la Prencipessa Donn' Olimpia Aldobrandini di Rossano: Donna Flaminia Pansilij, già Prencipessa di Venasro: la Duchessa Eleonora Pimmentelli di Sermoneta: la Prencipessa Pansilia: la Borghese, e la Chigi, e li loro siglioli: le Sorelle di Sua Eminenza: li Nipoti Maschi, e Femine: le Signore Gabrielli, e molte altre Dame.

A Santa Maria Maggiore non su inferiore il concorso popolare, di Caualieri, e Dame. Vi surono la Prencipessa, e Prencipe di Gallicano: la Duchessa, e Duca di Zagarolo, e molte altre Dametitolate, e non titolate, inuitate: da la Duchessa, di Zagarola, cognata di Sua Eminenza.

Ne li tumulti seguiti ne l'apertura di queste trè Porte Sante non vi successe altro di male, che inquelle consussioni di Soldati, e Popolari. Le Armi bianche impugnate per disesa, e riparo de gl' Eminentissimi Signori Cardinali, e Cleri, osselero lieuemente trè, ò quattro Persone.

Torniamo al Vaticano. Partiti li trè nominati Legati, s' inuiò Sua Santità presso la sua Croce, portata da vn' Auditore di Rota, parato da Suddiacono, seguendolo tutto il Sacro Collegio,

Patriar-

Patriarchi, Vescoui, & altri Prelati parati, Ambasciatori, e Prencipi del Soglio, e giunto in Sedia. à la Cappella di SISTO IV., oue era esposto il Santissimo Sacramento, s'inginocchiò, & orò, & accese à tutto il seguito le Candele, su intonato, Veni Creator Spiritus, e proseguendolo li Musici di Cappella, scese Sua Santità processionalmente portato ne la Sede Gestatoria Pontificale sotto il Baldacchino; le Aste del quale furono alzate da gl' Eccellentissimi Signori Ambasciatori Regij, & altri Prencipi del Soglio, precedendo la Croce, portata da vn' Auditore di Rota parato, e sette Candelieri con Candele accese, portati da sette Prelati Votanti di Segnatura Accoliti Apostolici: gli Auuocati Concistoriali vestiti con habiti paonazzi, e cappucci : e la Famiglia del Pontefice andauano auati la Croce, vestita questa co li loro habiti rossi, e cappucci; e li Musici di Cappella cantando l' Inno sudetto.

Doppo la Croce andauano li Penitentieri di San Pietro con le Pianete, e bacchette in mano: i Vescoui con i Piuiali: gl' Eminentissimi Signori Cardinali Diaconi, ornati di Dalmatiche; e gl' Eminentissimi Signori Cardinali Preti, vestiti con le Pianete; e gl' Eminentissimi Vescoui con Piuiali, tutti con le Candele in mano accese verso la Porta del Palazzo Apostolico, per douer circuir la Piazza sino à la Guglia, e proseguir processionalmente sino à la Porta Santa de la Bassilica Vaticana. Li trè Eminentissimi Cardinali Legati restati indietro à gl' altri Cardinali, nel passare del Pontesice, riceuerono la Benedittione, e disse loro, Procedatis in pare; e come dicemmo, s' incaminarono verso le loro Bassiliche destinate.

In

In tanto Nostro Signore prosegui per la Piazza. Processionalmente, portato come sopra, verso la Guglia, e poi verso la Basilica Vaticana. Sin da prima, che il Papa partisse da la Stanza de Paramenti, era Processionalmente partito tutto il Clero Romano, e Religiosi da la Porta del Palazzo Apostolico, e disposto per tutta la via lateralmente da ambe le parti, sino à le Scale de la Basilica conbuona ordinanza, lasciando in mezzo vn' ampia via, acciò potesse sensa impedimento passare tutta la Processione, de essere goduta senza consondersi dal Popolo, che infinito si era radunato ne la Piazza, e sopra le Scale de la Basilica.

Giunse il Pontesice dentro il Portico de la medesima Basilica, oue erano alzati molti palchi vagamente ornati, & in particolare quello à l'incontro de la Porta Santa, preparato per la Maestà de la Regina di Suetia: vn'altro per la Serenissima Duchessa di Modana: & vno per le Prencipesse Nipoti di No-

stro Signore.

La Maestà de la Regina Cristina di Sueria, che con gran veneratione si mostrò diuota à le Attioni del Pontesice, onorò del luogo nel suo palcò alcuni Signori Oltramontani, trà quali vi erano due Milordi Inglesi, vno de' quali Miscredente repugnaua inginocchiarsi à l'arriuo di Sua Santità: auueduta-sene Cristina, e reputando ciò troppa indecenza, li commandò il prostrarsi; e perche à le prime nonobedi, replicogli il commandamento così; che se nonobedina, sarebbe restato mal sodissatto; obedì, non sò se per tema, ò compuntione.

Sopra vn' altro palco, alzato per li Signori Forassieri si hebbe in nota, che vi fossero il Serenissimo Prencipe di Baden; il Serenissimo Prencipe di Bransuic Vuoltsenbuttel; il Prencipe di Leuenstain; il
Prencipe di Furstenbergh; il Conte Stolbergh;
il Conte Mandercheidi à Blankenhaim, il Conte
de la Lippa; il Conte Dietrigstain; il Conte Lambergh; il Conte Althaim; Il Conte Lasunski;
il Conte Baar; il Conte Bubena; il Conte Martiniz; il Conte Goeoz; il Prencipe Lichtestain;
la Principessa Dietrigstain; Boemi; il Conte d'Auaux
de Mesme, che veniua da la Carica di Ambasciatore Straordinario in Venetia del Rè di Francia,
e passava nominato poi Ambasciatore Straordinario,
e Plenipotentiario al Congresso de la Pace.

Per breue spario di tempo sedè il Papa ne la Sede Pontificale sopra il Soglio, assistito da due Cardinali Diaconi, & da ambe le parti del medesimo Soglio erano disposti gl'Ambasciatori Regij, & i Prencipi del Soglio. Scese poi con la Mitra in Testa il Capo de la Chiesa, e s' inuiò verso la Porta Santa, oue su riceuto da l'Eminentissimo Signor Cardinale Paluzzo Altieri Penitentiero Maggiore, che porse in mano à Sua Santità vn Martello di Argento dorato, e con esso auuicinatosi il Pontesice a la Potra Santa, diede il primo colpo nel Muro de la Porta,

## Vers. Aperite mihi Portas Institue.

dicendo il Versetto.

Leggendo il Libro prese ntatoli da Monsig. Illustrissi. Stefano Vgolino, Patriarca di Costantinopoli, primo Presato Assistente: ed i Cantori risposero il Responsorio.

Resp. Ingressus in ea constiebor Domino.

DECEMBRE.

51

Replicò la Santità Sua il fecondo colpo ne la Porta Santa, dicendo il Versetto.

Vers. Introibe in Domum tuam Domine.

Et i Musici seguirono il Responsorio.

Resp. Adorabo ad Templum Sanctum tuum in ti-

Diede finalmente il terzo colpo con leggere.
P altro Versetto.

Vers. Aperite Portas, quoniam nobiscum Deus.

Et i Cantori intuonarono il terzo Versetto.

Resp. Quia fecit Virtutem in Ifrael.

Rese poi il Martello al medesimo Sig. Cardinale Altieri, e ritornò à la sua Sedia, oue doppo la caduta del Muro, che chiudeua la Porta Santa, intonò senza Mitra in testa.

Vers. Domine exaudi Orationem meani.

Resp. Et clamor mens ad te veniat .

Verf. Dominus Vobiscum.

Resp. Et cum Spiritu tuo.

Oremus .

A Ctiones nostras quesumus Domine, aspirando preueni, & adinuando prosequere, vi cuneta nostra Oratio, & Operatio à te semper incipiat, & per te capta siniatur. Per Christum Dominum nostrum, Amen. Fù in vn subito il sudetto Muro de la Porta Santa. da' Muratori, che stauano auuerriti dentro la Chiesa, gettato à terra, e rouersciato sopra di vna Cariola, iui preparata, portato via, perche non impedisse l'ingresso, i cui Cementi surono poi da molti Forassieri con grande anzietà presi, per portarli con diuota ricordanza à le loro Case.

Due giorni auanti haueuano leuato il massiccio del Muro, dentro del quale erano alcune Cassettine di Medaglie, le quali Monsignor Illustrissimo Bernardino Rocci Maggiordomo di Sua Santità, poi assunto al Cardinalato, con l'assistenza del Signor Caualiere G. Lorenzo Bernino Architetto de la Fabrica di San Pietro, e d'altri, andò di notte à prendere, conforme al solito di simili congioneure.

Frà tanto, che li Penitentieri, accelerati da los strida del Popolo, che non poteua più trattenere il desiderio di passare per detta Porta Santa, lauanano con sponghe inzuppate ne l'Acqua benedetta, preparata iui à questo esfetto, li stipiti, e soglia de la Porta Santa, i Musici cantarono il Salmo de la Porta Santa, i Musici cantarono il Salmo de la Porta Santa, i musici cantarono il Salmo de la Porta Santa, i musici cantarono il Salmo de la Porta Santa, i musici cantarono il Salmo de la Porta Santa, i musici cantarono il Salmo de la Porta Santa, i musici cantarono il Salmo de la Porta Santa, i musici cantarono il Salmo de la Porta Santa.

Doppo di che alzatosi Sua Santità da la sua Sede Pontificale, intonò si seguenti Versetti, & Oratione. Rispondendoli il Coro de' Musici.

Vers. Hac dies, quam fecit Dominus.
Resp. Exultemus, & latemur in ea.
Vers. Beatus Populus tuus Domine.
Resp. Qui scit lubilationem.

Nerf. Hac est Porta Domini. Resp. Institutrabunt in es.

### DECEMBRE.

E qui fermatosi auanti la sudetta Porta Santa, seguitò à dire.

Vers. Domine exaudi Orationem meam,

Resp. Et Clamor meus ad te veniat.

Vers. Dominus Vobiscum.
Resp. Et cum Spiritu tuo.

### Oremus .

Deus, qui per Moysem famulum tuum Populo Israelitico Annum Iubilei, & Remissionis instituisti,
concede propitius nobis famulis tuis Iubilei Annumhunc, tua austoritate institutum, quo Portam hanc
Populo tuo, ad preces tua Maiestatis porrigendas, ingredienti solemniter aperire voluisti, faliciter inchoare,
vt in eo Venia, & Indulgentia plena Remissionis omnium delistorum absenta, cum dies nostra aduocationis
aduenerit, ad Calestem Gloriam perfruendam tua Misericordia munere perducamur. Per Christum Dominuva
mostrum. Amen.

Detta questa Oratione, inginocchiatosi senza Mitra in testa, auanti la Porta Santa il Pontesse e presa la Croce astata ne la mano destra, e con la simistra la Candela accesa intonò l' Inno. Te Deum laudamus. Poi alzatosi da terra, e seguitando il detto Inno i Cantori, la Santità Sua entrò il primo dentro la Porta Santa, con i due Cardinali Diaconi, che l'assisteuano, tenendoli il lembo del Piuiale, & vn Maestro di Cerimonie, e si pose à sedere dentro la Cappella del Santissimo Crocesso, auanti l'Altare in vna Sede Camerale, sin tanto che

il Sa-

il Sacro Collegio, & altri Parati entrassero, come fecero, à due à due, tutti con le loro Candele accese in mano.

Al tuono de l'Inno rimbombarono di strepito sonoro e l' Atrio, e la Piazza, il Borgo, il Castel Sant' Angelo, e tutta Roma, con Trombe, e Tamburi, con lo sparo di Moschetti, Mortaletti, & Artigliarie: & anche con il suono di tutte le Campane di Roma, che non istanche di hauere sonato per due giorni auanti continui, in quel punto ancora più

che mai di concerto si fecero sentire.

60 00 00

Entrarono ne la Porta Santa doppo il Sacro Collegio i Patriarchi, Arcinesconi, Vesconi, Prelati, & altri, precedendo ordinatamente. Salito di nuouo il Pontefice ne la Sedia Gestatoria presso il Sacro Collegio, e tutta quella Corte magnifica, che li precedeua, s' inuiò verso la Cappella del Santissimo Sacramento per la Naue di mezzo de la Basilica, doue giunto, e fatta genussesso l'Oratione conucniente, stanco, e compatibile per l'età, e per la longa, e laboriosa Funtione, deposti li Paramenti Pontificali, & in Seggia chiusa per la scala de la medesima Cappella del Santissimo Sacramento su portato à le sue Stanze. Et il Sacro Collegio de' Porporati ; così coperti de i Sacri Paramenti; ciascuno di suo ordine ( non potendosi porré le Cappe, non trouandosi pronti li Seruitori 3 scusati per la calca, e confusione del Popolo innumerabile, che si era portato dentro per la Porta Santa, non senza: pericolo di restarui oppresso ) andarono a l'Altare Maggiore ad affistere al Vespero solennemente cantato; e celebrato da l' Eminentissimo Signor Cardinale Virginio Orfino Vescouo Albanense nel Faldiin a safforio . . 15:15

storio. Finito il Vespero, deposti li Paramenti, si vestirono de le Cappe, che appunto li seruirono sino al Portico, oue ritrouate le Mozzette, e Mantellette, ciascuno prese la via più spedita, per portarsi à le Case loro.

Quel Martello di Argento dorato, che adoprò Sua Santità, per battere à la Porta Santa del Vaticano, consegnato à la dispositione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Altieri, come Gran Penitentiere, su dal medesimo inuiato per Regalo di consideratione à l'Eccellentissima Signora Prencipessa Donna Laura Catarina Altieri, quale gradi quanto si può dire, e lo ripose trà le sue Gioie più pregiate.

Così terminarono le Funtioni Ponteficie, e de i trè Signori Cardinali Legati de l'aperitione de le

Porte Sante.

In questo medesimo giorno Lunedì 24. di Decembre, entrò per la Porta del Popolo vua Compagnia di 36. Huomini, venuti da Vienna in habito da Pellegrini, con il suo Stendardo, essigiataui la Vergine Santissima, alzato à trè Aste terminanti in vua; con vu picciolo Crocesisso nel sine, & il suo Sacerdore con Cotta, e Stola. Vennero dal loro Paese sempre elemosinando, e così anche si ricondussero. Furono alloggiati à l'Ospitio della Santissima Trinità, &, oltre il soliro de Pellegrini, suro no cibati per dieci sere.

In questa sera surono riceuuti di prima entrata-169. Pellegrini, trà Huomini, e Donne ne l'Ospitio de la Santissima Tronità. E ne surono cibati, & alloggiati 494. e Donne 21. Furono anche ristorati

60. Conualescenti.

MARTEDI' à li 25. di Decembre. Giorno del Santissimo Natale del Nostro Signore Giesù Cristo. Sparò il Castello à l' Alba. La matina su Cappella. Cardinalitia in San Pietro, e douea essere Papalo in simile giornata; Mà ritrouandoss stanco il Pontefice, per la Funtione de l'antecedente giorno, si rese compatibile, se non vi assisti. Si portò poi finita la Messa, sù la Loggia Paolina sopra li Portici, e benedisse il Popolo, che innumerabile sù osseruato ne la Chiesa, in Piazza, ne' Portici, e ne'Borghi, e per tutte le convicine strade. Qual Benedittione Nostro Signore diede in forma di Giubileo . Seguì nel tempo medesimo, non solo lo sparo de' Mo-Schetti, e Carabine de' Soldati in Piazza; mà nel Castello di Sant' Angelo de' Mortaletti, & Artigliarie. Benedisse anche Sua Santità lo Stocco, & il Cappello (Funtione antica, e consueta) e perche è solito di faine Regalo a' Prencipi grandi, furono questi inuiati al Rè di Polonia.

Prima de l'ANNO SANTO fece Nostro Signore CLEMENTE X. coprire di pietre fine di colori diuersi ben compartiti, il Pauimento del Portico de la Basilica di San Pietro, e poi à l'incontro
de la Porta di Bronzo, fatta da EVGENIO IV.
fece collocare vna Nauicella di Mosaico, simile, se
ben minore di misura, à quella fatta già nel 1300.
di ordine del Cardinale Stefaneschi, Nipote di
BONIFATIO VII. di mano di Giotto Fiorentino,
samoso Pittore: e questa di mano di Oratio Manente di Riexi: scoperta il giorno precedente à l'apertu-

ra de le Porte Sante.

La Maestà de la Reginz Cristina Alessandra di Suctia si portò à la prima Visita de le quattro Bassiliche.

siliche, che seruì di gradito esempio al Popolo insi-

nito, che l'incontrò.

Ne la Chiesa di Santa Maria Maggiore, surono esposte le solite Reliquie, e la venerabile Cuna del Nostro Signore Giesù Cristo. A l'Araceli ne l'ordinario Presepio, più ornato de gl'altri Anni, su veduto il Santo Bambino, tanto riuerito, e venerato da Fedeli. Et in Sant' Anastasia surono esposte Je Reliquie del Velo di Maria, e del Pallio di San Giuseppe.

In questa sera ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 139. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 537, e Donne 34. Furono anche

ristorati 120. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 26. di Decembre. Festa di S. Stefano Protomartire. Cappella Papale, se bene non vi assisti il Pontesice, non confacendosi con l'età sua l'aria rigida di S. Pietro. La Compagnia del Santissimo Saluatore in San Giouanni Laterano diede la Dote ad alcune Zitelle. Si secc Festa in S. Stefano di Monte Celio: & in S. Stefano del Cacco de' Monaci Siluestrini con Musica, guidata dal Sig. Benedetto Agazzi.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di San Giouanni Euangelista

de' Bolognesi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 128. Pellegrini trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati Huomini 437.e Donne 38. Furono anche ristorati 79. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 27. Festa di San Giouanni Apo-

stolo, & Euangelista. Cappella Papale. Il Magistrato Romano presentò vn Calice, e quattro Torce à San Giouanni Laterano, oue si videro più volte le Teste de gl' Apostoli. Furono cibati 12. Poueri ne l'Ospedale à guisa di banchetto, in memo-

ria de' dodici Apostoli..

In esceutione de la Bolla di PIO IV. ne la Chiesa di San Tomaso in Parione, per la Festa di San Giouanni Apostolo, & Euangelista, sece la Compagnia del Scrittori publicare il Giubileo conualidato, unon derogato da Nostro Signore; benche in ANNO SANTO, conforme à l'esempio de l'ANNI SANTI di VRBANO VIII. e di INNOCENTIO X., evi su grandissimo concorso.

Ne l'Ospitio de la Santissina Trinità surono riceuti di prima entrata 81. Pellegrini, trà Huomini, e Donne Ene surono cibati; & alloggiati Huomini 343; , e Donne 30. Furono anche ristorati. 76.

Conualescenti...

VENERDI? à li 28. La Memoria de? Santi Innocentil. Festa à San Paolo suori de le Mura, oue non solo su scoperto il Santissimo Crocesisso, mà anche stiedero esposte sopra l'Altare Maggiore, di mezzo:

molte Reliquie...

Andarono molti Fratelli de la Compagnia de la Santissima Trinità à recitare l' Ossitio, & ad ascoltare la Messan Paolo, oue è la Memoria de l'incontro seguito di questi con San Pietro, poco prima del loro Martirio e poi si portarono li detti Fratelli Processionalmente à visitare la Basilica di San Paolo, & à recitare nel Prato l' Ossitio de' Morti, per le Anima del Desonti iui seposti.

III

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato nella Chiesa di Santa Maria Maddalena

de' Ministri de gl' Infermi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 57. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 204. e Donne 18. Furono anche ristorati 89. Connalescenti.

SABBATO à li 29. San Tomaso Cantuarienso; Ne la Chiesa de gl'Ingless Festa con buona Mufica.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 58. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 241. e Donne 11. Furono anche ristorati 90. Conualescenti.

DOMENICA à li 30. In San Giacomo de' Spagnuoli si celebrò la Festa de la Traslatione del Santo con Musica à due Cori.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato in San Siluestro à Monte Cauallo.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 94. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 244. e Donne 14. Furono anche ristorati 84. Conualescenti.

LVNEDI' à li 31. Festa galante per l'apparato fatto da le Reuerende Monache di S. Siluestro Papa, con Musica scelta à due Cori, guidata dal Signor Gio: Battista Giansetti, celebre Maestro di Cappella. Fù celebrata anche la Festa di S.Siluestro à Monte Cauallo da Padri Teatini.

Ne la Chiesa de l'Araceli, & in quella de' Santi Apostoli à gl'Altari di Sant' Antonio di Padoa, si espose il Santissimo Sacramento la matina, e si adorò sino à l'ora di mezzo giorno, che si diede, la Benedittione. Fù proseguita tal Funtione in tutti li Lunedi de l'Anno.

Fù prestato in mano del Sommo Pontesice il giuramento da gl' Eccellentissimi Signori Conservatori del Magistrato Romano, eletti per il Tremestre venturo 2 e surono.

Il Signor Giuseppe de gl' Anibali.

Il Signor Valeriano Moroni.

Il Signor Marchese Girolamo Melchiorre?

E. Priore de' Caporioni. Il Signor Ferdinando. Castelli.

Vespero Papale in Cappella nel Palazzo Apostolico al Quirinale.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 92. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 232. e Donne 16. Furono anche ristorati 84. Conualescenti.



# INCOMINCIA

# L'ANNO M. DC. LXXV.

### GENNARON



ARTEDI' al primo. Doppo lo sparo di Castel Sant' Angelo, che segui à l'alba, Cappella Papale sù al Quitinale. Festa Solenne al Giesù, celebrata da' Padri de la Casa Prosessa con Musica qualisticata à trè Cori, guidata dal

Signor Paolo Laurenzani, degno Maestro di Cappella. La Compagnia del Nome di Dio ne la Minerua diede la Dote ad alcune Zitelle. Presero il Possesso li nuoni Ossitiali del Magistrato Romano.

In questo medesimo giorno passò à l'altra vita il Padre Don Carlo Tomasi Teatino, habitante in San Siluestro à Monte Cauallo. Era questo buon-Padre de la Famiglia de' Baroni di Monte Chiaro, e Signori de l' Isola di Lampedosa. Hebbe il Titolo în sua giouentu di Duca di Palma z che rinuntiò poi al suo Fratello minore, & entrò in Sacris, e ne la Religione de' PadrisTeatini in adempimento del Voto di Religiono. Ne li 61. Anni di tua età morì in concetto trà megliori ne la bontà de la Vita. Diuotissimo sempre su di Sant' Almachio Martire, quale fù l'vltimo, che spargesse il sangue per la Fede ne l'Anfireatro notissimo, dettosil Colosseo, doue il Santo hauca tentato d'impedire i giuochi, & i mali, che vi si faccuano, venuto perciò sin da l' Oriente à Roma. Hebbe vn simigliante fine il buon

buon Padre Tomasi, & hauendone più volte replicate supplicheuolmente le istanze à la Santità di Nostro Signore CLEMENTE X. ne haueua ottenuto il Chirografo, che si chiudesse il detto Ansiteatro, e fosse mantenuto in auuenire con pregio religioso, e venerabile, come Teatro, non di giuochi, mà di Martirij. Vennero accalorate le suppliche di detto Padre Tomasi da due degnissimi Porporati ; da l' Eminentissimo Francesco Barberino Decano, e da l'Eminentissimo Giouanni Bona, già Monaco de Cisterciensi Riformati; Ambedue Zelanti de le Opere pie. Il Pontefice non replicò punto, anzi concesse (come dissi) il Chirografo, e venne quasi à perfettione la clausura per l'aperitione de le Porte Sante: & oggi da due parti del detto Anfiteatro si leggono in due Cartelloni, à chiaro e scuro delineate, le seguenti Iscrittioni; sopra de le quali vi sono similmente dipinti à chiaro e scuro diuersi Martirij, seguiti dentro il piano del detto Ansiteatro-

## Da la parte de l'Arco di Costantino.

ANPHITHEATRYM FLAVIVM
NON TAM OPERIS MOLE, ET ARTIFICIO, AC VETERVM,
SPECTACVLORVM MEMORIA,

QVAM SACRO INNVMERABILIVM MARTYRVM
CRVOKE ILLVSTRE

Venerabundus Hospes ingredere.
Et inangusto magnitudinis Romanæmonumento

EXECRA CASARVM SAVITIAM
HEROES FORTITVDINIS CHRISTIANA
SVSPICE, ET EXORA.
ANNO IVBILEI M. DC. LXXV.

Da la parte di San Giouanni Laterano ...

ANPHITHEATRVM HOC VVLGO
COLOSSEVM,
OB NERONIS COLOSSVM IBI
APPOSITVM 25

VERIVS OB INNVMERABILIVM S.S. MARTYRVM-IN EO CRVCIATORVM MEMORIAM CRVCIS TROPHÆVM. ANNO IVBILEI M. DC. LXXV.

E'opinione, che le dette Iscrittioni siano vscite da la penna ben temprata da l'Eminentissimo Giouanni Bona, poco prima de la sua Morte. Quali siano, esplicano molte bene il pensiere.

Il sudetto Padre Don Carlo Tomasi si era talmente affettionato al Santo Martire: Almachio, che per il primo giorno de l'Anno ne haueua publicata, e destinata la Festa, e si douea fare ne la Cappella nel medesimo Ansiteatro; mà infermatosi il detto Padre alcuni giorni prima, non potè andarui. Palesò più volte ne la malatia il suo desiderio, e pensiere di Morire nel giorno, e ne la Festa di questo Santo. Gli concesse Iddio la gratia, e con la morte di si buon Religioso cominciò l'Anno 1675.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa de la Compagnia del Santissimo Sacramento in Santi Celso, e Giuliano in Banchi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 81. Pellegrini, trà Huomini, e Donne : e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini. mini 271. e Donne 12. Furono anche ristorati 95-

MERCOLEDI' à li 2. La Maestà de la Regina. Cristina Alessandra di Suetia si trasserì la secondavolta à le quattro Chiese con positiuo accompagnamento de la sua Corte.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 41. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono alloggiati, e cibati, Huomini 255. e Donne 8. Furono anche ristorati 84. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 3. Passò à l'altra vita l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Maria Brancaccio Napolitano di Anni 82.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di San Giacomo Scoscia.

Caualli in Borgo.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 64. Pellegrini trà Huomini, e Donne: e ne surono alloggiati, e cibati Huomini 240. e Donne 10. Eurono anche ristorati 98. Conualescenti.

VENERDI' à li 4. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 63. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 214. e Donne 9. Furono anche rissorati 100. Conualescenti.

SABBATO à li 5. Con lugubre apparato furono fatte l' Esequie al desonto Cardinale Brancaccio, esposto sopra Terra ne la Chiesa del Giesà, con l'assistenza di 28. Porporati, doppo d'hauere assistico à la Cappella Pontificia al Quirinale, per li primi Vesperi de l'Episania del Signore.

II

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di S. Spirito in Sassia.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 54. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 199. e Donne 4. Furono anche ristorati 124. Conualescenti.

DOMENICA à li 6. L'Epifania del Signore Doppo lo sparo di Castel Sant' Angelo, seguito à l'alba, si portarono gli Eminentissimi Signori Car-

dinali à la Cappella Papale al Quirinale.

Ne la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini su esposso il Santissimo Sacramento per le Quarant' Ore, solite d' ogni prima Domenica del Mese con li due giorni seguenti per Breue speciale. Fù esposso anche in S. Lorenzo in Lucina la matina, e poi ad ora di Vespero, oue è il solito d' ogni prima Domenica del Mese, con Musica, e Sermoni in ambedue le Chiese. Ne l' Araceli doppo il Vespero si sece la Processione attorno la Chiesa con il Bambino diuoto, portato dal Molto Reuerendo Padre Frà Vincenzo da Bassiano Ministro Provinciale, e Desinitore Generale de gl' Osseruanti, con l'interuento de l' Inclito Popolo Romano.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 63. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 200. e Donne 6. Furono anche ristorati 130.

Conualescenti.

LVNEDI' à li 7. Festa ne la Chiesa di S. Giuliano. La Compagnia de gl' Albergatori diede la Dote ad alcune Zitelle.

Fù fatta la distributione de gl' Officij de' Signora Chierici di Camera, e toccò in sorte à Monsignor Illustrissimo Domenico Maria Corsi il Gouerno di Montone . A Monfige Francesco del Giudice il Gouerno di Castel Nuono A. Monsignor Ferdinando Raggi la Preliden : a de le Strade. A Monfignor Gasparo de Cavalier il Gouerno de la Tolfa. A Monfig: Fin Cape Renato imperiale: la Sopraintendenza di Carrete doli .. A Monfignor Fuluio Aftalli la Prefeicura de l'Archinio - A Monfig. Carlo Bichi la Presidenza de le Ripe. A Monsig. Gio: Francesco Negroni la Presidenza de le Carceri, A.Monsig. Giouanni Barrista Costaguri la Presidanza de la Tecca. A Monfignor' Alessandro Rinuccini la Presidenza de le Doganes, leide la Grascia. A Monsignor, Lodouico An-Rogio Manfroni il Gouerno de le Terre Arnolfe. Et: à Monfig. Vrbano Sacchetti il Gouerno de l'Armi.

Il Santifimo esposto per le Quarant Ore correntis su adorato ne la Chiesa di S. Maria in Aquiro de

gl'Orfanelli ...

Ned' Ospitio de la Santissima Trinità surono ricenti di prima sera 61. Pellegrini, trà Huomini, e. Donne: emessurono cibati, & alloggiati Huomini. 179, e.Donne: 6. Furono anche, ristorati 123, Connalescenti-

MARTEDI' à li 8. Në l'Ospitio de la Santissima. Trinità surono riceuti di prima entrata 45. Pellegrini strà Haomini, e Donne: e ne surono cibati, & allogratis Haomini 1782 e Donne 6. Furono anche ristorati 123. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 9 Il Santissimo espostò per le Quarant' Ore correnti su adorato in Santi Bartolo-

mico., & Alessandro de Bergamaschi.

Ne.

67

Nell'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 63. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 180. e Donne 3. Eurono anche ristorati 127. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 10. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 23. Pelle-grini, trà Huomini, e Donne: cene surono cibati, & alloggiati, Huomini 132. e Donne, Futono anche ristorati 137. Conualescenti.

VENERDI' à li 11. Il Santissimo esposto per les Quarant' Ore correnti sù adorato in San Marcello

Visitai le quattro Chiese.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 43. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 136. e Donne 6. Furono anche ristorati 139. Connalescenti.

Non si turbò il sereno del Ciclo nel Plenilunio Eclissato sù le ore quattro de la notte se-

guente.

SABBATO à li 12. Ne l'Ospitio de la Santissima Tr nità furono riceuti di primo ingresso 45. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 130. e Donne 4. Furono an-

che ristorati 149. Conualescenti.

DOMENICA à li 13. Si fece Festa al Monte de la Pietà, oue si diede la Dote ad alcune Zitelle. Si espose per poche ore, matina, e giorno il Santissimo Sacramento à San Carlo de' Catinari; à Giesul, e Maria; & à Sant' Agostino: Diuotione consueta de le Seconde Domeniche d' ogni Mese, con Musiche, e Sermoni.

Ц

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fu adorato nella Chiesa di Giesa, e Maria al Corso.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 46. Pellegrini, trà Huomini, o Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 121 e Donne 7: Furono anche ristorati 124. Conualescenti. Il er m is imis.

LVNEDP à li 14. Sant' Hario, Festa à San Giouanni Laterano, oue si diede la Dote ad alcune Zitelle, e si mostrarono le Teste de' Gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo: et io le viddi ne l'andare à le

quattro Chiese ...

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 76. Pellegrini, tra Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 175. e Donne 7. Furono anche ristorati 96. Connalescenti.

MARTEDI' à li 15. Il Santissimo esposto per le Quarant Dre correnti fù adorato ne la Chiesa di S. Maria del Pianto.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 40. Pellegrini , trà Huomini, e Donne : e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 156. e Donne 7. Furono anche ristorati 91: Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 16. San Marcello Papa, su celebrata la sua Festa ne la propria Chiesa.

Visitai in Compagnia le quattro Bussiche.

Ne l'Ospisio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 43. Pellegrini, tra Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 140. e Donne 5. Furono anche ristorati 91. Conualescenti.

ne la sua Chiesa presso Santa Maria Maggiore, oue si celebrò con buona Musica; & io l'vdij nel mio ritorno da le quattro Chiese Il Magistrato Romano presentò vn Calice, se quattro Torce à la Chiesa de la Minerua: La Compagnia de' Musattieri diede la Dore ad alcune Z telle.

III Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in Santa Maria in Via.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 47. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & allo ggiati Huomini 133. e Donne 8. Furono anche ristorati 89. Conualescenti.

VENERDI' à li 18. Per la Catedra di S. Pietro in Roma si sece Cappella de' Cardinali ne la Chiesa del Vaticano.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 40. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 118. e Donne 6. Furono anche ristorati 93. Conualescenti.

Quarant' Ore correnti fù adorato in Sant' Andrea de la Valle.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 41 Pellegrini, trà Huomini e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 131. e Donne 7. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

DOMENICA à li 20. Santi Fabiano, e Sebastiano Martiri. Il Magistrato Romano presentò vu. Calice, e quattro Torce in Sant'Andrea de la Valle, Ne la Chiesa di San Sebastiano à l'Olmo, Chiesa de' Mercanti Fondacali, si fece Festa con Musica, e si ducie la Dote ad alcune Zitelle. Fù esposto il Santificio Sacramento ne la Chiesa de Santi Quaranta, ossitura da l'Archiconfraternità de le Sacre Stimmate del Patriarca San Francesco: à la Compagnia de la Morte, & Oratione: à Sant Orsola: & à la Maddalena de' Padri Ministri de gl'Infermi il simile, oue si prega per gl'Agonizzanti. Le su dette espositioni si fanno ognizerza Domenica del Mese. Primi Vesperi à Sant'Agnese.

M'Incontrai în gran numero di Popolo ne l' andare à le quattro Chiese, & in diuersi Cardinali,

che diuotamente andauano à piedi.

Nel Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 83. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 169. e Donne 9. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

LVNEDI' à li 21. Sant' Agnese Vergine, e Martire. Oltre la Festa à la sua Chiesa fori di Porta Pia, si celebrò sontuosa, e con Musica esquisita, guidata dal Signor Pier Simone Agustini, celebre Maestro di Cappella, ng la Chiesa di Sant'Agnese in Piazza d'Agona, oue il Magistrato Romano presentò vo Calice, e quattro Tosce. Fui à la festa, e visitai ancora le quattro Chiese in compagnia.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fu adorato ne la Chiesa de' Santi Vincenzo, & Ana-

stafio à la Regola.

Nesl' Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 69 Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e-ne surono cibati, & alloggiati, Huomini mini 182, en Donne 8. Eurono anche ristorati 91. Conualescenti.

MARTEDI: à li 22: La Festà de Santi-Vincenzo, & Anastasio su celebrata à Treui 20 & à la Regola.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità: farono riceuti di prima sera 65. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 205. C Donne 15. Furono anche ristorati 78. Conualescenti.

Fui portato in Compagnia à la visita de le quattro Bassliche con ordine diuerso, cominciando da Santa Maria Maggiore.

MERCOLEDI' à li 23. Sant' Idelfonso, festaà le Chiese Spagnuole; e Musica in San Giaco-

Fece passaggio à meglior Vita l'Eminentissimo Signor Cardinale Giouanni Battista Spada Lucchese ne gl'Anni suoi 78.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correntis su adorato ne la Chiesa de' Santi Vincenzo, & Anassitatio à Treni.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono ricceuti di prima entrata 48. Pellegrini; trà Huomini, cononce e ne surono cibati & alloggiati Huomini 145, e Donne 9. Furono anche ristorati 77. Con-ualescenti.

GIOVEDI' à li 24. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono ricenti di primo ingresso 68. Pellegini, trà Huomini, el Donne de nesturono cibati, & alloggiati, Huomini 101. e Donne 11. Furonoanche ristorati 86. Conuale centi.

VENERDI' à li 25. Giornata riguardenole per

l'osservatione de l'Aere ne la Conversione di San Paolo; Fù serena, ancorche vi sosse de l'Eclisse Solare non veduta, perche segui sù le sei ore de la Notte seguente.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Sant' Antonio Abbate

à li Monti.

Furono fatte l' Escquie à l' Eminentissimo Spada in Santa Maria in Vallicella, ouero Chiesa Nuoua, con l'assistenza al Cadauero esposto di 29. Eminentissimi Porporati.

Traslatione de la Santissima Vergine di S. Maria Maggiore, à la qual Cappella il Magistrato Roma-

no presentò vn Calice, e quattro Torce.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 57. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 170. e Donne 10. Furono anche ristorati 94. Conualescenti.

SABBATO à li 26. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinita surono riceuti di prima entrata 60. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 171. e Donne 12. Furono anche ristorati 93. Conualescenri.

DOMENICA à li 27. In Santa Maria in Campitelli fù esposto in detto giorno il Santissimo Sacramento solito di ogni vltima Domenica di Me-

ſ٠.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in Santa Maria di Loreto de' Fornari.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 52. Pellegrini, trà Huomini, mini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 172. e Donne 11. Furono anche ristorari

87. Conualescenti.

LVNEDI' à li 28. Nel Palazzo Apostolico al Quirinale Sua Santità tenne Concissoro Secreto, nel quale su fatto Cammerlengo del Sacro Collegio 1' Eminentissimo Signor Cardinale Pietro Vidoni per tutto l'Anno corrente,

Primieramente su serrata la bocca al Signor Cardinale Federico Colonna; e poi à Relatione de la Santità Sua su proueduta la Chiesa di Tiuoli de la Persona de l' Eminentissimo Signor Cardinale Federico Sforza, vacante per la morte de l' Eminentissimo Signor Cardinale Marcello Santa Croce. Medesimamente prouidde Sua Santità la Chiesa Metropolitana di Mansredonia, detta Sipontina, vacante per la Rinuntia sattane in mano di Sua Santità da Monsignor Benedetto Cappelletti, de la Persona de l' Eminentissimo Signor Cardinale Vincenzo Maria Orsino di Grauina detto di S. Sisto.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinal Virginio Orsino sù proueduta la Chiesa Mileuitana in partibus de la Persona di Monsignor Giacinto di Saldanca de l'Ordine de' Predicatori, e sù satto suffraganeo à la Chiesa Metropolitana di Goa.

A Relatione del medesimo su proueduta la Chiesa Episaniente in partibus de la Persona di Monsignor Nurtano Vnaniano Armeno, e su deputato

Coadiutore à l'Arcinescono di Leopoli.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Gaspare Carpegna su trasserito da la Chiesa Cardinalitia di Albano à quella di Frascati l'Eminentissimo Signor Cardinale Virginio Orsino.

K ARe-

A Relatione del medesimo sù trasserito da l'Ordine Presbiterale à l'Episcopale il Signor Cardinale Girolamo Grimaldi del Titolo de la Santissima. Trinità de'Monti, e di lui sù proueduta per Ottione la Chiesa Cardinalitia di Albano, mediante la Persona de l'Eminentissimo Signor Cardinale Cesare d'Estrees: & al medesimo Signor Cardinale Grimaldi su conceduta in amministratione la Chiesa Metropolitana di Aix in Prouenza, che per prima possedeua.

A Relatione del medesimo sù prouedura la Chiesa. di Reggio in Lombardia, vacante per morte di Monsignor Marliani, de la Persona di Monsignor Au-

gusto Belincino.

A Relatione de l'Eminentisse. Cardinal Friderico d'Assia su proueduta la Chiesa Columbriense in partibus, de la Persona di Monsignor Antonio de Sottomaior Benedettino, e su dato in Suffraganco à la Chiesa di Praga.

A Relatione del medesimo su proueduta la Chiefa di Bamberga, vacante per morte di Monsignor Filippo Valentini, de la Persona di Monsignor Pie-

tro Filippo Bernbac.

A Relatione del medesimo su satto Abbate del Monastero di San Giacomo di Liegi de l'Ordine di San Benederro, Frà Vberto Enrico. E surono

preconizzate le seguenti Chiese, cioè.

Da l' Eminenti simo Signor Cardinal Virginio Orsino quella di Tolosa. Il Monastero di S. Saturo di Burges. Il Monastero di Santa Maria de precibus di Vennes. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Cesare Facchenetti la Chiesa di Belgrado. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Paluzzo Al-

tieri

cieri quelle del Zante, e Cefalonia. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Camillo de' Massimi quella di Terni. E da l' Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Nerli quella di Telese.

L'Eminentissimo Signor Cardinale Carlo Pio, lasciando il Titolo di Santa Prisca, ottò il Titolo di San Grisogono, vacante per morte de l'Eminen-

tissimo Signor Cardinale Gio: Battista Spada.

L' Eminentissimo Signor Cardinale Cesare d' Estrees, lasciando il Titolo di Santa Maria in Via, ottò il Titolo de la Santissima Trinità de Monti, vacante per hauerlo lasciato l' Eminentissi-

mo Signor Cardinale Girolamo Grimaldi.

Fù dopoi con speciale prerogatiua aperta la bocca à l' Eminentissimo Signor Cardinale Federico Colonna, & assegnatoli il Titolo di San Marcello. Fù conceduto il Pallio al Vescouo di Bamberga. E surono consermati gl' Ossicij del Sacro Collegio, cioè l'Illustrissimo Sig. Abbate Guido Passionei Secretario, & il Sig. Domitio Venturini Compotista.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 69. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 168. e Donne 7. Furono anche ristorati 90.

Conualescenti.

MARTEDI' à li 29. Festa à l'Acque Saluie, dette le trè Fontane. Il Magistrato Romano presentò à la Chiesa di S. Eustachio vn Paliotto di Broccato, in memoria de la Recuperatione di Ferrara; & in Araceli vn Calice, e quattro Torce. A la Trinità de' Messi, & à S. Luigi de' Francesi sesta con Musica per S. Francesco di Sales.

Ancorche piouesse andai à le quattro Chiese.

Il Santissimo per l'espositione de le Quasant' Ore correnti su adorato in Sant' Adriano in Campo Vaccino.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 55. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 181. e Donne 9. Furono anche ristorati 93. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 30. Santa Martina, festante la Chiesa de' Signori Pittori sotto il Foro Romano con Musica à due Cori.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 25. Pellegrini, trà Haomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 130. e Donne 8. Farono anche ristorati 88. Conualescenti.

GIOVEDI' A li 31. Ne la Chiesa di San Francesco à Ripa de' Padri Risormati ne la Cappella de' Signori Paluzzi si ritroua il Corpo de la Beata-Lodonica Albertoni, vi si celebrò Festa particolare con beil' apparato, e Massica scelta, quasi tutti Cantori de la Cappella Apostolica. Vi su il Magistrato Romano à presentarui un Calice, e quattro Force. Festa anche per S. Pietro Nolasco à Sant' Adriano, & à S. Giouannino in Campo Marzo con Musica.

Il Santissimo esposto per le Quirant' Ore correnti su adorato nella Chiesa de la Santissima Trinita de' Monti.

Ne l'Ospitio de la Santissi na Trinità surono riceuti di prima sera 41. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Haomini 140. e Donne 7. Furono anche ristorati 89. Connalescenti.

### GENNARO.

Da l'apertura de le Porte Sante, sin tutto Gennaro i Pellegrini entrati di prima sera, trà Huomini, e Donne surono 2489., e li cibati, & alloggiati, Huomini 8134., e le Donne 424. E li Conualescenti ristorati furono 3856.



# FEBRARO.



de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 57. Pellegrini, trà Huomini, e Donne s e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 130. e Donne 5. Furo-

no anche ristorati 94. Conualescenti.

SABBAT() à li 2. Festa de la Purificatione de la Beata Vergine Maria. Cappella Papale nel Palazzo Apostolico. Sua Santità al Quirinale distribui le Candele Benedette al Sacro Collegio, a' Signori Ambasciatori, a' Prencipi del Soglio, à la Prelatura, à la Famiglia, & ad altra Nobiltà Cittadina, e forastiera con il solito ordine.

La Compagnia del Carristimo Sacramento in Santa Maria in Via diede la Dote à 30. Zitelle. Et à le Chiese del Pianto, di Monserrato, e de la Purisicatione in Banchi, & à le Reuerende Monache vicino à San Pietro in Vincola su celebrata Festa con

ogni vaghezza di apparato, e Musica.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato in S. Carlo a' Catinari.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 52. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 143. e Donne 10. Furono anche ristorati 88. Conualescenti.

DOMENICA à li 3. San Biagio Vescouo, e Martire. Festa à Monte Citorio, e vicino à la Pace con buona Musica: sotto le Scale de l' Araceli; & à San Carlo de' Catinari, oue il Magistrato Romano presentò il Calice, e le quattro Torce. La solita espositione del Santissimo Sacramento ne la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini d'ogni prima Domenica di Mese.

Il Tempo con la sua nebbia non mi molestò

nel viaggio de le quattro Chiese.

Ne la Chiesa Parocchiale di San Lorenzo in Lucina fù celebrata con pompa Solenne la Festa de la Beatissima Vergine de la Purificatione di Copacauana con apparato il più vago, che habbino quel Religiosi, tutto di contrataglio di Raso rosso, e giallo, con armonia à quattro Cori de le migliori voci di Roma, guidata dal Signor Giouanni Battista Giansetti celebre Maestro di Cappella: e su esposta l' Imagine Miracolosa di Copacauana sopra l'Altare Maggiore in alto fotto vn Baldacchino cremefe di Damasco à Trine d'Oro, sostenuto da diuersi Angeletti inargentati, e sopra l' Altare intornoà 200. Candelieri d'Argento con Candele di Cera , la più parte di libra, tramezzati di Fiori d'Argento, Vasi, e Reliquiarij pieni d'Insigni Reliquie, e da' lati de l' Altare due Corpi Santi con due Lampadarii di Cristallo di Montagna con 12. Candele di Cera per ciascuno. Vi sù concorso grandissimo di Popolo, Prencipesse, e Dame Titolate: vi furono 23. Cardinali, trà la matina, e'l giorno: rimase ciascuno appagato, & ammirò sì bell' ornamento; se ben nulla à quanto si deue ad vna tanta diuota, e miracolosa Imagine.

Tutta la spesa de la Festa, & anche vn Regalo per la Mensa de' Religiosi, vscì da la mano liberale de l' Eccellentissimo Signor Don Francesco Caetano Duca di Sermoneta, presso di cui tal miracolosa Imagine si conserua, e viene diligente, & ossequio-samente custodita in vna Cappella del suo Palazzo, oue con vn Breue speciale si dicono due Messe ogni matina. L'Origine di questa dinota, e miracolosa. Imagine non è palese à tutti; nè riferirò qualche notitia.

Ne la Prouincia del Chucuito ne l'Indie, per addottrinare quei Popoli, che moltiplicauano ne la Fede, trà quali vi era il Popolo di Copacauana, ne la Propositione de l' Erettione di due Confraternite, vna di S. Sebastiano, e di Santa Maria de la Candelabra l'altra, nacque contesa; preualse la seconda. Ritrouauasi vn tal Don Francesco Titit Yupangnì di Potosi Indiano, Huomo di somma bontà, e di altrettanta simplicità; de la Stirpe de li Regi d'Inga, diuoto di Maria Vergine: era defideroso, che nella Chiesa de la detta Confraternità vi si ponesse vn' Imagine fatta di sua mano, non vi era in lui punto di abilità, per la Pittura, era indefesso nel porger prieghi à Dio, & à Maria, acciò gli dessero valore di formare vn' Imagine conforme al suo desiderio: ne pinse vna, la quale non haueuz forma, nè figura humana, molto meno Dinina, e mouea più al riso, che à la dinotione, chiunque la mirana: e perciò ritrouandola in Chiesa il Curato Baccelliere Antonio de Montoro, da lui fu leuata, e posta in vn Corridore de la Sacrestia. Lo sprezzo di quell' Imagine mosse maggiormente l' animo di Don Francesco Titù, e lo spronò à farne vn' altra: mà prima volle fare le sue diligenze conmoltiplicare le preghiere à Dio, e sur dire vna Messa à la B. Vergine, per intercedere maggiore abilità. Spe-

Spese gran tempo ne le Orationi; finalmente à li 4. di Giugno del 1582. cominciò à dipingere la Imagine (che è la miracolosa) de la Madonna Santissima. de la Candelora; fù la seconda di sua mano, e nè meno riuscì da potersi chiamare formata, ancorche à gl' occhi suoi sembrasse d'ogni vaghezza. Gli negò il Vescouo la licenza di esporla ne la Chiesa. de la Confraternità; Anzi non conoscendo la semplicità de l' Indiano, lo maltrattò di parole. Quasi disperato Don Francesco, vedendo non potere ottenere il suo intento per la desormità de la. Pittura, credè megliorarla, guidato da la sempli-cità, ritoccandola con Oro. Veniua anche contrariata la brama de l' Indiano da quei Popoli, che non haueuano da caro l' Erettione de la Confraternità de la Madonna Santissima de la Candelora, singendo non douere efser posta in quella Chiesavn' Imagine mal dipinta da vn' Indiano; mà vna, che fosse di eccellente mano, leuata da Lima, ò inuiatali da la Spagna. Tali contrauersse furono cagione de'primi Miracoli-di quell' Imagine, poiche hauendola l' Indiano data à tenere ad vn Religioso Francescano in San Pietro di Chuquiago, chiamato Frà Francesco Nauarrette, buon Scruo di Dio, ogni volta, ch' entraua ne la sua Cella, vedeua. la Santa Imagine piena di raggi, e di splendori, e diceua à Don Francesco, & à gl'altri Indiani, che non sapeua, che cos'era, che quei Raggi di Fuoco gli pareano Luci Celestiali in quell' Imagine. Tuttauia più contrariato l' Indiano nel porre la suz Imagine ne la Chiesa di Copacauana, risoluè venderla, e ne la contesa diuota di due compratori preualse l'Opera di Don Girolamo Maragnon Correttore

rettore di Omasuio, e del Popolo di Copacauana, quale impedì la vendita, e donò à l'Indiano 40. pesi d' Oro, afficurandolo, che la sua Imagine sarebbe stata posta ne la Chiesa di Copacauana. Venne il giorno de la Festa de la Madonna Santissima de la Candelora à li 2. di Febraro del 1583. distinato per la gran Processione per il trasporto di detta Imagine: Si fece, e Processionalmente su leuata da Chuquiago con il maggior Nobile Corteggio, che potesse hauere in Terra l'Imperatrice del Cielo: giunse à la Chiesa di Copacauana ad ora di Messa grande, e sù riceuta con la maggiore Solennità, che le potessero fare quei Popoli, che altro non bramauano, che quell' ora di vedere collocata quell' Imagine ne la loro Chiesa. Fù portata sopra le spalle de più mobili Indiani, che iui si trouarono, & à l'entrare si trasfigurò talmente per opera Diuina, che diuenuta di tale strauagante bellezza, e nel Volto, e nel resto de la Figura; che rimasero attoniti, e stupiti quei Popoli tutti, che poco auanti l'haueuano veduta tanto desorme, e dubitarono non essere la medesima, che haucuano leuata di San Pietro in. Chuquiago, Opera de l'Indiano Don Francesco Titù. Il primo Miracolo osseruato in Copacauana, sù; che essendo dipinta l'Imagine senza disegno, haucua. posto l'Indiano il Volto del Bambino in modo tale, che coronato impedina la vista de la Faccia de la Regina del Cielo, e non parea comportabile adorare vn Rè senza Corona, ò coronato non potere adorare la Faccia de la Regina. Il Curato Don Antonio de Montoro comandò à Don Francesco, che rimediasse à quel diferto. Si assiggea l' Indiano, non assicurandosi di poterlo, ò saperlo fare;

con tutto ciò, stimolato dal Curato, si offerì per il di seguente dopò la Messa d'impiegarsi al rimedio; mà per mercè de le sue Orationi su preuenuto da Mano Diuina, ò per Opera Angelica; che su ritrouato il Bambino distaccato dal Seno di Maria, & allargatosi da la positura, che tenca, nel modo, ch'oggi si adora.

Miracolosa di Copacauana. Quella, che su esposta in San Lorenzo in Lucina, benche sia copia de l'Opera de l'Indiano, si rende venerabile, e per la Figura, e per i Miracoli, che continuamente compartisce a' suoi diuoti: e le sue gratie deuono essere dessate da tutti, mentre si rendono pregiate, come Tesori inestimabili, che manda il Perù.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 57. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 154., e Donne 13. Furono anche ristorati 97. Conualescenti.

LVNEDI' à li 4. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Sant' Agata in Trasseuere.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 28. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 114. e Donne 16. Furono anche ristorati 115. Conualescenti.

MARTEDI' à li 5. Festa à li Monti, & in Tra-steuere per Sant' Agata.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 47. Pellegrini, trà Huomini, L 2 e Done Donne! e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 112. e Donne 12. Furono anche ristorati 116. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 6. Si celebrò la festa di Santa Dorotea in Trasteuere. Et il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in S. Agata à la Suburra.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 69. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 138. e Donne 14. Furono anche ristorati 103. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 7. Ne la Chiesa de' Padri Camaldolesi si celebrò la festa di San Romualdo con-

apparato, e Musica.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 52. Pellegrini, tra Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 153. e Donne 11. Furono anche ristorati 81. Conualescenti.

VENERDI' à li 8. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di

S. Maria di Monserrato.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 38. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 145. e Donne 3. Furono anche ristorati 84. Conualescenti.

SABBATO à li 9. La Festa di Sant' Apollonia Vergine, e Martire, celebrata ne la Chiesa di Sant' Agostino, & in quella de le Reuerende Monache di Trasteuere con la loro Musica, e bell' Apparato.

Ne

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 41. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 143. e Donne 4. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

DOMENICA à li 10. La Settuagesima. Al solito de le Seconde Domeniche su esposto il Santissimo Sacramento in San Carlo de Catinari; à Giesii, e Maria, & à Sant' Agostino. E per le Quarant'Ore correnti su adorato ne la Chiesa di San Francesco à Ripa.

Andò vmido il tempo, e pur vidi gran concorso di Popolo à le quattro Chiese, che mi secero animo

nel camino.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 52. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 158.e Donne 5. Furono anche ristorati 100. Conualescenti.

LVNEDI' à li 11. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 38. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 173. e Donne 10. Furono anche ristorati 93. Conualescenti.

MARTEDI' à li 12. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correntissu adorato in San Bartolomeo

à l' Isola.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 27. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 103. e Donne 10. Furono anche ristorati 94. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 13: Ne l'Ospitio de la San-

tissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 51. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 118. e Donne 7. Furono anche ristorati 93. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 14. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa de

Santi Faustino, e Giouita de' Bresciani.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 44 Pellegrini, red Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 125.e Donne 11. Furono anche ristorati 96. Conuzlescenti.

VENERDI' à li 15. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 23. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 112. e Donne 10. Furono anche ristorati 108. Conualescenti.

SABBATO à li 16. Il Santimus esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di

Santa Maria in Portico in Campitelli.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 36. Pellegtini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 109. e Donne 13. Furono anche ristorati 108.

Conualescenti.

DOMENICA à li 17. La Sessagesima A S. Maria in Portico in Campitelli continuando esposto il Santissimo per le Quarant' Ore con diuoto acconcio di Lumi sopra 250. di Cera, Argentaria, e Fiori, Musiche, e Sermoni, serui per il solito de le Terze Domeniche. Si adorò anche esposto ne la Chiesa de le Stimmate: à la Compagnia de la Morte, & Oratione: à Sant' Orsola: & à la Maddalena de' Padri.

dri Ministri de gl' Infermi : consuero d' ogni Terza.

Domenica di Mese con Musica, e Sermoni.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 57. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 123. e Donne 15. Furono anche ristorati 96. Con-

ualescenti.

LVNEDI' à li 18. Il Santissimo esposto per lo
Quarant' Ore correnti su adorato in Santa Maria
d' Aracesi.

Ne l'Ospitio de la Santissina Trinità surono riceuti di prima entrata 40. Pellegrini, tra Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 115. e Donne 13. Furono anche ristorati 85. Conualescenti.

MARTEDI' à li 19. Ne l'Oratorio, già detto del Padre Pietro Carauita, furono esposte le Quarant' Ore con apparato di Figure, Archi, Angeli, e Nubi; e sopra vna Base triangolate posta à Oro si vedeua trà splendori l'Ostia Santissima con il Cartello di sopra in mano di due Angeli, scrittoui: EGCE AGNVS Des ell tutto à Lumi coperti, conssolo sei Candele grosse à l'Altare.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 62. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 133. e Donne 13. Furono anche ristorati 86.

Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 20. Il Santissimo esposso per le Quarant' Ore correnti su adorato in Santa Maria sopra Minerua.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 32. Pellegrini, trà Huomini, Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 127. e Donne 19. Furono anche ristorati 85. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 21. Ne la Chiesa de Santi Lorenzo, e Damaso surono esposte le Quarant' Ores (ancorche le correnti vi toccassero il giorno seguente) e vi durarono sino al mezzo giorno de la Domenica, con apparato, e ornamento ben regolato; & era vna gran scalinata indorata, & inargentata, caricata di circa 200. Candelieri d'Argento con Cere di vna Libra, e più per ciascuno, contramezzi di fiori d' Argento, e cento altre Candele attorno la Tribuna; Due grand' Angeli inargentati adorauano il Santissimo esposto nel più alto de la. scalinata, venne sempre assistito le Ore del giorno da vn Canonico, da vn Beneficiato, e da cinque Fratelli de la Compagnia con Sacchi bianchi. Ne l' espositione vi assistirono 22. Cardinali, & orò in Pulpito in Lode de l'Augustissima Eucaristia il Signor Canonico Andrea Nicoletti da Vrbino.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 35. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 109. e Donne 11. Furono anche ristorati 83. Connalescenti.

VENERDI' à li 22. Catedra di S. Pietro in An-

tiochia. Festa al Vaticano.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 60. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 117. e Donne 17. Furono anche ristorati 88. Congalescenti. sabbato à li 23. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 46. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 115.e Donne 21. Furono an-

che ristorati 109. Conualescenti.

DOMENICA à li 24. La Quinquagesima. Oltre l'espositione solita de la quarta Domenica. in Santa Maria in Campitelli, fù adorato il Santissimo per le Quarant' Ore correnti ne la Chiesa Farnessana del Giesù, con l'interuento di 25. Cardinali à la Messa grande L'Apparato su sontuoso, non veduto simile da molti Anni à dietro. Rappresentaua l' Agnello Eucaristico adorato . e' formato viu ben disegnato Prospetto, iui si scorgeano molte, e varie Figure, rappresentanti le memorie del Testamento, e de l'Apocalissi, à l'ora quando il Santo Giouanni Euangelista in Parmos sostenne l'empietà di Domitiano Cesare, relegato, e condennato à canar Metalli, e solleuato à vedere sotto Enigmi prodigiosi di luce i Diuini Misteri, che poi inconformità de l'Ordine hauto da Dio in quella visione, scrisse in giorno di Domenica nel Libro marauiglioso, detto l' Apocalisse, l' Anno nonagesimo settimo de l'Incarnatione, e nel decimo quarto de l'Imperio di Domitiano. Li Signori poi de la Congregatione de la Beata Vergine de l' Assunta presero da questo Mistero l'argomento per formare la Machina, e l'Ornamento per l'espositione de le Orationi de le Quarant' Ore.

Il Signor Giouanni Maria Mariani eccellente Professore de l'Architettura ne l'ampiezza de la Tribuna del gran Tempio compose si ben figurato il pensiere del sudetto argomento, che non sapea

M satiarsi,

satiarsi, nè mai si vide appagato l'occhio, anzi confuso ne la ben' ordinata dispositione de le Figure, che da la cima de la Volta sin' à terra riempiuano quel vasto seno. Trè Archi sopra le Colonnate d'Ordine Corintio si ergeuano superiori, sotto de quali si vedeua l' Eterno Padre, colorito à color di fuoco, cinto di Splendori, e di Angeli, coronato di vn'Iride, contorniato di molte figurine Angeliche, adoratrici, e spettatrici insieme di quel Sacramentaco Agnello. Sotto quei Cori Angelici si vedeano da l'vna, e l'altra parte 24. Vecchioni, che deposte le loro Corone, le porgeano in tributo à l'Agnello Sacrato. Attorno il medesimo Dio Padre si vedeano le quattro figure Euangeliche, cioè il Leone, l'Aquila, il Bue, e l' Huomo. Sotto il guardo del Padre Eterno ne l'auuolgimento di mille nubi, piene di Angeli, e di Splendori, si vedea l'Agnello Diuino in atto di tenere vn Libro significante l'Apocalisse. Era il petto del medesimo Agnello tinto di sangue, e frà lumi d'Argento, e d Oro, mostrando il suo Cuore, scopriua la Sacrosanta Eucaristia, non d'altronde mandata fuori, che da l'Amore del Cuore di vn Dio. Non era possibile contare il numero de gl'Angeli trà quei Splendori; si vedeano sì bene sette Angeli, più de gl'altri sporti in fuori, che sonauano Sette Trombe, come vide, e sentì il Santo Profeta: & vn'altr' Angelo di Splendore più vago, vestito in faccia di essi, che incensaua l' adorato Dio. Attorno à l'Eucaristico Agnello vna schiera de' Santi. Da la parte destra li cinque già Canonizzati da la felice memoria di GREGO-RIO XV. e da la finistra l'altri cinque nuouamente Santificati da la Santità di Nostro Signore CLE-

CLEMENTE X. Sotto questo ordine de Santi si vedeano vna quantità di Popoli, d'ogni stato, sesso, e linguaggio, e clima, vestiti ciascuno à loro vso, similmente compresi ne la Visione del Santo Proseta. Le dodeci Porte vedute dal medesimo, tutte imperlate ne la Città fantificata da l'Agnello Diuino, non vi su luogo ne l'ampiezza occupata da farleui comparire, se ne vedeano però quattro, significanti le quattro parti del Mondo, potendosi in esse rauuisare le quattro Porte Sante. Due di queste stauano in lontananza, affollate d'infiniti Cristiani per entrarui, e l'altre due poste à fianchi del Teatro, vna haueua presso di se San Pietro con le Chiaui, c l'altra San Paolo con la Spada. Sotto di questa. vedeasi figurata vn' altra Visione, & era quella di quattro Caualli, rosso, nero, bianco, e pallido; e di quattro Canalieri, che diuersamente vestiti vi erano sopra. Chi caualcaua il rosso teneua nuda. la Spada: chì era sopra il nero, vna Bilance: chì era sopra il bianco reggea ne la destra con la Briglia vn' Arco, stendendo la sinistra à prendere vna Corona: e nel pallido vi si scorgea in orribile Scheletro-la Morte, che stringeua vna gran Falce.

rutta l' Ordinanza di questo Cielo posaua sopravn piano composto di nuuole, che si ergeano da l' Onde di vn Mare, che da vna parte strisciaua vno Scoglio, sopra del quale in forma di Estasi si scorgeua il Santo Euangelista Gionanni con la penna apparecchiato per registrare i Commandamenti di Dio in vn Libro, sostenutoli d' auanti da vn Fanciullo. A la sinistra di Gionanni vi era vn' Angelo, interpretato Gabriello, poco lungi quell' Aquila, che non seppe mai dissiun persi dal Santo Proseta.

M 2

La Magnificenza del Teatro; l'essere si bene illuminato à lumi d'Olio coperti, che in vn Tempio sì grande tutto chiuso, saceua si bella, e tanto riluceua, rimetto à la consideratione di chi può vedere eccellente l'ingegno de l'Architetto, e mirabile il sapere de' Reuerendi Padri Giesuiti de la Casa Prosessa.

Io vi fai sul tardi nel mio ritorno da le quattro. Chiese, e vi giunzi mezzo bagnato, mercè le quattro gocce, che raccolsi nel viaggio da San Paolo à San Giouan ii.

Per la Fetta di San Mattia Apostolo sù esposta la sua Testa sù l'Altare grande di Santa Maria Maggiore, e vi su Musica. Nella medesima Basinca; ne la Chiesa de la Minerua; & à Santa Maria de la Scala con si due giorni seguenti sù esposto il Santissimo Sacramenco.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 62. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 151.e Donne 21. Farono anche ristorati 123. Connalescenti.

LVNEDI' à li 25. La Santità di Nostro Signore CLEMENTE X. si portò ad orare ne la Chiesa del Giesà, & insieme ad ammirare quel bellissimo intreccio di Figure, che ornauano l'Agnello Eucaristico esposto ne la Tribuna de l'Altare Maggiore.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 55. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Haomini 163.e Donne 20. Furono anche ristorati 114. Conualescenti. MARTEDI' à li 26. La Maestà di Cristina Alessandra di Suetia su con il suo solico positivo accompagnamento à sare oratione ne la Chiesa del Giesu, oue erano esposte le Quarant' Ore con l'apparato sudetto, e vi duratono sino al tramontar del Sole.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 50. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 156. e Donne 8. Furono anche ristorati 93. Connalescenti.

MERCOLEDI' à li 27. LE CENERI. Il Santissimo esposto per le Quarant Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Santa Sabina. Sua Santità interuenne à la Cappella Papale al Quirinale. Benedisse le Ceneri, e le distribuì a' Signori Cardinali, & à molti Prelati, Gentilhuomini, che v' interuennero, Cittadini, e forastieri. Doppo consolenne Caualcata si portò à la Statione di Santa Sabina.

In questa matina si cominciarono à sentire ne Pulpiti di Roma Huomini celebri, & insigni ad esagerare i Sacri Euangeli nel corso Quaresinal. E particolarmente nel Palazzo Apostolico à la presenza di Sua Santità, di Cristina di Suetia, e del Sacro Colleggio de' Porporati, e Prelati, il Padre Frà Bonauentura da Recanati Vicario Generale de' Padri Cappuccini: & à la Famiglia di Sua Santità il Padre Maestro Tomaso Maria Spada de l' Ordine de Predicatori.

Ne la Basilica di S. Pietro il Padre Don Giouanni Battista Arata Tearino, Consultore de la Sacra-Congregatione de' Rita, e de l'Indice.

Ne

94

Ne la Patriarcale di S. Giouanni Laterano il Padre Frà Giuseppe da Sirolo de gl' Osseruanti di S. Francesco.

Ne la Basilica di Santa Maria Maggiore il Padre Frà Tomaso d'Ancarano di Norscia Cappuccino.

Ne la Chiesa del Giesit de' Padri de la Casa Professa il Padre Ercole Mattioli.

In Santa Maria Sopra Minerua il Padre Angelo Guinigi Lucchese Predicator Generale.

In Sant' Andrea de la Valle il Padre Don Fran-

cesco Moles Napolitano Teatino.

In Sant' Agostino il Padre Maestro Anselmo Gandelli da Prato de l' Ordine medessimo.

In San Giouanni de' Fiorentini il Padre Don Bernardino Sinibaldi Romano Monaco Cisterciense in Sant' Eusebio.

In Santa Maria in Vallicella, detta la Chiefa. Nuoua il Padre Frà Marcello da Turino Cappuccino.

In San Lorenzo in Lucina il Padre Carlo de gl' Oddi Napolitano de l' Ordine medesimo.

In San Marcello il Padre Maestro Antonio Berga-

maschi da Carpi de l'Ordine de' Serui.

Ne la Chiesa di Santa Maria in Araceli il Padre Frà Giuseppe Pietra da Milano de Minori Osseruanti.

Ne la Chiesa de' Santi Lorenzo, e Damaso il Padre Francesco Verciulli de la Compagnia di Giesù.

In San Giacomo de gl' Incurabili il Padre Frà Gaudentio da Nouara Minore Osseruante Riformato.

Ne

Ne la Chiesa de la Madonna Santissima de la Traspontina il Padre Maestro Fantoni da Pellestrina de l'Ordine di Monte Carmelo.

In Santo Spirito in Sassia il Padre Lettore Giouanni Battista de Rossi Fiorentino de l' Ordine de'

Predicatori.

Ne la Chiesa di San Grisogono in Trasteuere il Padre Macstro Frà Domenico Golina da Bologna de l'Ord ne de' Carmelitani de la Congregatione di Mantoua.

In San Bartolomeo à l'Isola il Padre Frà Alesfandro da Magliano in Sabina de' Minori Osseruanti.

Ne la Chiesa de' Santi Apostoli il Padre Macstro Antonio-Ferrari da Padoa de l'Ordine medesimo.

In Santa Maria in Trasseuere il Padre Frà Girolamo di San Carlo de l' Ordine de Carmelitani Scalzi.

Ne la Chiesa de la Madonna Santissima de' Monti il Padre Antonio di San Girolamo de gl' Agostinia-Scalzi di Giesù, e Maria.

In Santa Maria in Via il Padre Maestro Cosimo de la Bella de l'Ordine de' Serui, Priore de la Santissima Annuntiata di Firenze.

Ne la Chiesa de la Santissima Vergine del Pianto il Padre Carlo Pex da Pesaro de l'Ordine de Chierici Minori.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 25. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 116. e Donne 4. Furono anche ristorati 70. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 28. Statione à San Giorgio corpoco concorso, mentre erano applicati li Fedeli à la

visita de le quattro Chiese.

96

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 17. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 103. e Donne 1. Furono anche ristorati 69. Connalescenti.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato nella Chiesa di San Biagio in Monte Citorio.

A tutto il Mese di Febraro furono riceuti di prima sera 1253. Pellegrini, trà Huomini, e Donne : e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 3643. e Donne 316. e li Conualescenti ristarati furono 2670.



## MARZO.

ENERDI' Al primo. Statione à Santi Giouanni, e Paolo. Mà il concorfo fù per le quattro Chiese, in particolare à la Basilica di San Pietro, per essere vno de li Venerdi Sacrati; & an-

corche andasse vmido il tempo ritrouai gran Popolo

per le quattro Basiliche.

Ne l'Ospitio de la Santissima Tinità surono riceuti di primo ingresso 48. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 245. e Donne 10. Furono anche ristorati 80. Conualescenti.

SABBATO à li 2. Statione à San Trifone, &

à Sant' Agostino.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato nella Chiesa de la Santissima Trinità de'

Pellegrini, e Conualescenti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 53. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 111. e Donne 11. Furono anche ristorati 87. Conualescenti.

DOMENICA à li 3. La prima di Quadragessima, e del Mese. Fù Cappella Papale à Monte Cauallo. Statione à San Giouanni Laterano. Fù esposto il Santissimo ad ora di Vespero in San Lorenzo in Lucina; & in Sant' Agostino con Musica, e Sermoni; solite d'ogni Prima Domenica del Mese. E ne la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini vi si adorarono le correnti con Musica, e Sermone.

N La

La Maestà de la Regina Cristina Alessandra di Suetia con la sua visita de le quattro Chiese ralle-

grò il Popolo, che numeroso vi s' incontrò.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 57. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 125. e Donne 12. Furono anche ristorati 83. Conualescenti.

LVNEDI' à li 4. Statione à San Pietro in Vincola, oue stradorato il Santissimo esposto per le

Quarant' Ore correnti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 42. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 141. e Donne 16. Furono anche ristorati 83. Conualescenti.

MARTEDI' à li 5. Statione à Santa Anastassa.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 68. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 152. e Donne 9. Furono anche ristorati 86. Convalescenti.

MERCOLEDI' à li 6. Quattro Tempora. Statione à Santa Maria Maggiore, Basilica Liberiana.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di San Rocco à Ri-

petta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 40. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 143. e Donne 6. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

GIO-

Panisperna. Festa ne la Chiesa de la Minerua per San Tomaso d'Aquino, oue interuennero 28. Cardinali ad assistere à la Messa, & al Panegitico.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 29. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 126. e Donne 9. Furono anche ristorati 107.

Conualescenti.

VENERDI' à li 8. Statione à Santi Apostoli. Quattro Tempora. Sua Santità rallegrò con la suavista il Popolo, mentre si portò à la visita di S. Pic-

tro, oue ritrouò gran concorso.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in Santa Maria de la Traspontina. E ne la Chiesa de' Ben Fratelli à l' Isolassi celebrò con Musica la Festa del Beato Giouanni di Dio.

Ne l'Oratorio de li Fratelli de la Compagniadel Santissimo Crocesisso in San Marcello si rappresentò la Sera con Musica scelta, guidata dal Signor Alessandro Melani, celebre Maestro di Cappella, LA DESTRUTTIONE DI IERICO, senza tramezzo di Sermone.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 41. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 102.e Donne 13. Furono anche ristorati 110. Conualescenti.

SABBATO à li 9. Quattro Tempora. Statione à San Pietro in Vaticano. Festa nel Monastero de le Reuerende, e Nobili Obbiate in Torre de' Specchi

N 2 per

Chiefa in Campo Vaccino vecchio de' Monaci Oliuetani fi celebrò ponipofamente con superbo Apparato, e Musica eccellente, guidata dal Signor Foggia, celebre Maestro di Cappella. V' interuennero
29. Eminent simi Signori Cardinali, & assistirono
à la Messa. Quiui è il Corpo di detta Santa, tenuto in veneratione sotto il piano de l' Altare Maggiore. Vi su il Magistrato Romano à presentarui vn Calice, e quattro Torce. Si celebrò ancora detta Festa da' Padri del Riscatto à Strada Felice.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 92. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 151., e Donne 8. Furono anche ristorati 108. Conualescenti.

DOMENICA à li 10. Seconda di Quadragefima, e del Mele. Statione à Santa Maria Maggiore, & à Santa Maria de la Nauicella. Cappella Papale nel Palazzo Apostolico al Quirinale. Fù esposto il Santissimo al Susfragio per le Animedel Purgatorio. A San Carlo de Catinari: à Giesù, e Maria, solito de le Seconde Domeniche: & à Sant Agostino, solito d'ogni Domenica dis Quadragesima, con Musica, e Sermoni.

Il Santissimo esposto per le Quarant. Ore correnti fu adorato ne la Chiesa di San Clemente al Co-

losseo.

In questa giornata si sece Festa grande ne la Chiesa di Santa Maria ad Martyres, detta la Rotonda, e si portarono in Processione le Ossa de's Corpi de' Santi Martiri Rasio, & Anastasio Preti, ritro-

ritrouate in vna Cassettina, ne lo sfabricare sotto l' Altare Maggiore, per rinuouare il Pauimento, il giorno vltimo di Decembre 1674. Ottauà de l'apertura de l'ANNO SANTO. Quali Corpi iui con altre Peliquie de' Santi Martiri furono riposte da S. BONIFATIO Papa VI. à di 13. di Maggio ne l' Anno 607: Con la longhezza: poi del tempo, con le ruine de la Città, con le stragi de' Barbari, se ne era perduta la memoria ne le Genti. Per accrescere motiui di diuotione ne la Città di Roma, permise Iddio, che non solo si ritrouassero le Ossa sudette di questi due Santi Martiri Rasso, & Anastasio; mà ancora altre nobilissime Reliquie, cioè del Legno de la Santissima Croce, de le Reliquie de Santi Apostoli Pietro, e Paolo, di San Zenone, e Compagni, e di San Longino Martiri .

Segui la Processione doppo desinare, accompagnata da diuerse Fratarie, e Confratesinte, da Nobiltà de' Personaggi, da molti Prelati, e Vescoui, e da quindeci Eminentissimi Porporati. Fù breudil suo liaggio; poiche vscendo da la Chiesa pigliò la strada sotto il Palazzo de' Signori Grescentis, à Sant' Eustachio, di qui à Santa Chiara, a' Cetarini, al Giesù, à San Marco, entro nel Corlos suoltò a l' Oratório già detto del Padise Pietro Carauita, à Sant' Ignatio, e si riportò ne la medesima Chiesa di Santa Maria ad Marryres, di doue hebbe il principio.

Si compiacque la Santita Sua d' importe vn' înt dulgenza estraordinaria, tanto da acquist usi da chi visitana la sudetta Chiesa, quanto per chi and ina in Processione Confessato, e Communicato, & era., come se hauesse visitato per trè volte le quattro Basiliche Principali, destinate per l'Indulgenza del pienissimo Giubileo. Fù considerato innumerabile,

anzi infinito il Popolo in quel concorfo.

La matina deposta ogni tema di consusione per la moltitudine del Popolo, la Macstà de la Regina. Cristina Alessandra di Suetia si portò al suo solito positiuamente à la visita di detta Chiesa, e ritrouò sì grande la calca, che difficilmente il Barigello de l' Eminentissimo Signor Cardinale Vicario, senza Mantello con molti Compagni potè fare apertura conueneuole, acciò passasse trauaglio in tanta strettezza Sua Maestà.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 42. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 141. e Donne 11. Furono anche ristorati 101. Conualescenti.

LVNEDI' à li 11. Statione à San Clemente.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 40. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 151. e Donne 8. Furono anche ristorati 95. Conualescenti.

MARTEDI' à li 12. Statione à Santa Balbina, e Festa à San Gregorio in Cliuo Scauri, oue il Magistrato Romano presentò vn Calice, e quattro Torce. Fecero sesta ancora li Muratori in Compagnia ne la loro Chiesa di San Gregorio à Ripetta, con Musica.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato in Santa Maria in Vallicella. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 91. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 161. e Donne 15. Furono anche ristorati 93. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 13. Statione à Santa Ce-cilia.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 64. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 163.e Donne 10. Furono anche ristorati 88. Conualescenti.

La Regina Cristina Alessandra di Suetiasi portò in visita de le quattro Chiese, e nel passare da Trasteuere, onorò la sua Monaca conorare, e prendere la Statione in Santa Cecilia.

GIOVEDI' à li 14. Statione à Santa Mariain Trasseuere, oue da Fedeli de l'vno, e l'altro Sesso con diuotione su adorato il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 62. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 173. e Donne 22. Furono anche ristorati 88. Conualescenti.

VENERDI' à li 15. Statione à San Vi-

La serenità del tempo m' inuitò à le quattro Chiese; e non sui solo, poiche quelle persone, che non poterono andare à tutte quattro, visitarono San Pietro, e non vi si capiua per la calca, e pure è grande.

No

Ne l'Oratorio de la Franclia de la Compagnia, del Santissimo Croccisso in san Marcello si rappresentò la sera con Musica celebre, guidata dal Signor Paolo Laurenzam y IL GIVDITIO VNI-VERSALE. Senza Sermone.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 63. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 156. e Donne 15. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

SABBATO à li 16. Statione à SS-Pietro, e Marcellino. Il Santiffimo esposto per le Quarant' Ore cortenti fù adorato in Santa Maria de l' Oratione de la Compagnia de la Morte.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 66. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 165. e Donne 26. Furono anche ristorati 103. Conualescenti.

DOMENICA à li 17. La Terza di Quadragefima, e del Mese. Statione à San Lorenzo suori de le Mura. Cappella Papale nel Palazzo Apostolico al Quirinale. L'espositione del Santissimo su ne la Chiesa de le Stimmate; de la Morte; di Sant' Orsola; e de la Maddalena de' Padri Ministri de gl' Insermi; solita de le Terze Domeniche del Mese: su anche à Sant' Agostino con Musiche, e Sermoni.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 75. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 172. e Donne 27. Furono anche ristorati 101. Conualescenti.

LVNEDI' à li 18. Statione à San Marco, oues sù adorato il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 42. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huo. mini 163. e Donne 22. Furono anche ristorati 102. Conualescenti.

MARTEDI' à li 19. Statione à Santa Pudentiana. Festa di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine; si celebrò ne la Chiesa de' Falegnami, oue si diede la Dote à le Zitelle : à Santa Maria in Portito: à le Reuerende Monache di Santa Teresa à Capo le Case: & in Santa Maria ad Martyres, oue la Compagnia di San Giuseppe, detta di Terra Santa, diede le Vesti à 15. pouere Zitelle : vi fu bell' Apparato, e buona Musica, guidata à due Cori dal Signor Alessandro Melani, celebre Maestro di Cappella: Nel portico vi sù mostra di molti Quadri, scelti da diuerse Gallerie de' Prencipi, e de' Signori particolari.

Da la Porta del Popolo fece l'entrata la Compagnia de' Macellari venuta da Firenze, vestiti di Sacco nero in numero 60. incontrata, e riceuta da la. Compagnia de' Macellari di Roma con Sacchi bianchi. Furono cibati, & alloggiati per trè sere ne l' Ospitio del Suffragio imprestatoli: lasciarono nel partire per recognitione Piastre 60. S' incontrarono in pessimo tempo, & in congiontura, che Sua Santità non potè benedirli, impedito da la Flussione de la Podagra. Partirono melanconici, senza vedere nè Papa, nè Sole.

Nel' Ospitio de la Santissimr Trinità furono riceuti

ceuti di primo ingresso 68. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 166. e Donne 17. Furono anche ristorati 101. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 20. Statione à San Sisto vecchio, & à Santi Nereo, & Archileo. Si celebrò la Festa di San Gioacchino ne la Chiesa de' Padri Carmelitani Scalzi di Natione Spagnuola à le quattro Fontane.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa de' Santi Cosimo, e Da-

miano in Campo Vaccino vecchio.

Nel' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 47. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 152. e Donne 13. Furono anche ristorati 106. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 21. Statione à Santi Cosimo, e Damiano. Da tutta la Nobilissima Religione Benedittina su riguardata, e solennizzata la Festa del Padre de' Monaci San Benedetto Abbate. A la Chiesa de' Santi Benedetto, e Scolastica à la Ciambella de la Natione Norcina si diede la Dote à le Zitelle. E ne la Chiesa de le Reuerende Monache di Campo Marzo su celebrata la Festa di detto Santo con Apparato, e Musica scelta dal Signor Foggia, Maestro di Cappella, che la guidò. Fecero testa anche le Reuerende Monache di Sant' Ambrogio.

La matina furono scoperte le miracolose Imagini di Santa Maria de la Pace, e quella del Popolo, che con l'assistenza de la Guardia di Monsignor Illustrissimo Gouernatore di Roma, e de' Signori Deputati di San Giacomo de gl' Incurabili, cho ne tengono la Chiaue, à la fine de la Messa Cantata, con lo sparo de' Mortaletti, e con giubilo di chì vi si trouò, si mirò suelata, e sù adorata con sommo contento; e si continuò ad adorarla, così scoperta, sino al Martedì matina doppo l'Ottaua, di Pasqua di Resurrettione; & ogni sera vi si cantò la Compieta con Musica à due Cori, guidata dal Signor Tomaso Titij, Maestro di Cappella di quella Chiesa.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 73. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 166. e Donne 19. Furono anche ristorati 110. Convalescenti.

VENERDI' à li 22. Statione in San Lorenzo in Lucina, oue sù adorato il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti.

A la Basilica di San Pietro vi sù gran concorso ad orare in memoria de li Venerdì Sacrati; più che non vidi nel viaggio delle quattro Chiese, che cominciai con vmido, e terminai consereno.

Ne l'Oratorio de li Fratelli de la Compagnia del Santissimo Crocesisso in San Marcello la sera si rappresentò con Musica eccellente, guidata dal Signor Giuseppe Antonio Bernabei. IL CIECO NATO; e non vi su Sermone.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 60. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiați, Huomini 160. e Donne 16. Furono anche ristorati 116. Conualescenti,

SABBATO à li 23. Statione ne la Chiesa de' Santi Caio, e Susanna, & à la Madonna de gl' An-

geli de' Padri Certofini.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 66 Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 183. e Donne 17. Furono anche ristorati 117. Connalescenti.

DOMENICA à li 24. La quarta di Quadragefima, e del Mese. Statione à Santa Croce in Gierusalemme, oue si mostrarono le seguenti Reliqui.

- 1. Vn Chiodo, col quale fu trafitto in Croce Nostro Signore Giesu Cristo.
- 2. Il Titolo de la medesima Croce.

3. Vn Dico di San Tomaso Apostolo.

- 4. Vna Spina de la Corona di Nostro Signore Giesh Cristo.
- 5. Vno delli 30. Denari, con li quali fù venduso da Giuda.
  - 6. Del Santi Jimo Legno de la Croce.

Cappella Papale al Quirinale, oue interuenne il Pontefice, benedisse la Rosa d'Oro, che sin' ora-streonserer ne se stanze di Sua Santità. L' Imagine de la Madonna de l'Altare Maggiore di Sant' Agostino su scoperra, e vi si espose il Santissimo; similmente in Sant' Maria in Campitelli con Musica, e Sermone in ambedue le Chiese, solito de la quarta Domenica.

il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato ne la Chiesa di Sant' Onosrio. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 183. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 185. e Donne 16. Furono anche ristorati 107. Connalescenti.

LVNEDI' à li 25. Statione à Santi Quattro Coronati. Lo strepito de' Mortaletti sparati à l'albasin Castel Sant Angelo auuisò la Festa de la Santissima Annuntiata, mà non si celebrò, consorme al solito, nè su Cappella Papale à la Minerua, essendosi incontrato tal giorno di Quadragesima, si trasportò. Si celebrò la Festa da le Reuerende Monache de l'Annuntiata à sorre de' Conti. Si diede la Dote à le Zitelle per Monacarsi ne la Gaiesa de' Santi Vincenzo, & Anastasio à la Regola. Ne la Chiesa di San Tomaso in Parione Gubileo Perpetuo; su concesso da P10 IV. à la Cappella de'Scrittori, oue su gran concorso.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 73. Pellegrini, trà Haomini, e Donne: e ne surono cibati. & alloggiati Haomini 270.e Donne 14. Furono anche ristorati 100. Con-

ualescenti.

MARTEDI' à li 26. Statione à la Chiesa de' Santi Lorenzo, e Damaso.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Basilica di San Paolo suori de les Mura.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono ricenti di prima sera 37. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 247. e Donne 25. Furono anche ristorati 104. Conualescenti, MERCOLEDI' à li 27. Statione ne la Basilica. di S. Paolo suori de le Mura.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 118. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 167. e Donne 38. Furono anche ristorati 100. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 28. Statione ne la Chiesa de le Reuerende Monache di San Siluestro, & à S. Martino de' Monti, oue sù adorato il Santissimo esposto per le Quarant' ore correnti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 60. Pellegrini, trà Huomini, Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 117.e Donne 44. Furono anche ristorati 85. Con-

ualescenti.

VENERDI' à li 29. Statione à Sant' Eusebio, & à Santa Bibiana. Concorse gran Popolo à S. Pietro, per essere anche questo vno de li Venerdi Sacrati, con l'esempio de la Maestà de la Regina Cristina di Suetia.

Ne l'Oratorio de li Fratelli de la Compagnia del Santissimo Crocesisso in San Marcello la sera si rappresentò con Musica scelta, guidata dal Signor Giuseppe Micarelli. LA FORTEZZA DI GIV-DITTA; senza Sermone.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 84. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 244. e Donne 29. Furono anche ristorati 86. Conualescenti.

SABBATO à li 30. Statione à S. Nicolò in Carcere Tulliane, oue sù adorato il Santissimo esposto per le Quarant'Ore correnti. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 73. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 202. e Donne 32. Furono anche ristorati 101. Conualescenti.

DOMENICA DI PASSIONE à li 31. Cappella Papale nel Palazzo Apostolico al Quirinale. Statione à San Pietro, & à San Lazzaro. La solita espositione del Santissimo Sacramento ne le vitime Domeniche, cioè in Campitelli, & in Sant' Agossino.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 132. Pellegrini trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 234. e Donne 45. Furono anche ristorati 113. Conualescenti.

Monsignor Illustrissimo Manfrone Chierico de la Reuerenda Cammera Apostolica, e Prefetto de l'Annona, come Primicerio de l'Archiconfraternità de la Santissima Trinità de' Pellegrini, e Conualescenti, volse essere il primo con l'esempio di splendidezza à dare da Cena à sue spese à tutti li Pellegrini di questa sera, Huomini, e Donne, con trattarli à Pietanze doppie, e Vini particolari. Fù onorato, come Scalco, da l' Eminentissimo Signor Cardinale Paluzzo Altieri Protettore de la sua assistenza, e di quella de l' Eccellentissimo Signor Prencipe Don Angelo Altieri. Diuersi Prelati v' interuennero, e Caualieri, e Dames à seruire, ciascuno il suo sesso, con rinfreschi d'acque, e con lodeuole concorso, e galantaria esemplare, non solo à Forastieri, mà à Cittadini ancora.

MARZO.

Y12

A tutto il Mese di Marzo surono riceuti ne l' Ospitio de la Santissima Trinità di prima sera 2129. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 5339, e Donne 575. Li ristorati Conualescenti furono 3056.



## APRILE

VNEDI', detto di Passione. Al primo.
Entrarono in possessioni del Popolo Romano di Magistrato,
e furono.

Il Signor Marchese Marcello Muti?

Il Signor Girolamo Cenci.

Il Signor Marchese Crescentio Crescentii.

E Priore de' Caporioni. Il Sig. Giuseppe Bo-

La Statione fù ne la Chiesa di S. Grisogono in Trasteuere, oue sù adorato il Santissimo esposto per le

Quarant' Ore correnti.

In questa Settimana quelle Signore Dame, chefurono elette ananti l' ANNO SANTO ne la Congregatione fatta ne la Chiesa de la Santissima Trinità à la presenza de l' Eccellentissime Signore Prencipesse Altieri, e Grauina, Nipoti Regnanti, si affaticarono più di ogni altro tempo in ricercare Elemosine à prò de l' Ospitio de l' Archiconfraternità de la Santissima Trinità de' Pellegrini, e Conualescenti; Et in quell' Assemblea sì nobile surono diuise trè per ciascun Rione. Cioè.

Per il Rione de' Monti furono elette à cercare l'Illustrissime Signore, Marchese Anna Maria Nari, Contessa Olimpia Caprara, e Marchese Giulia de'

Nobili.

Per il Rione de' Treui andarono in giro l'Illustrissime Signore Lucretia Maccarani, Margarita Alberini, e Cintia Rocci.

P

Per il Rione di Colonna cercarono l' Illustrissime Signore Marchese Portia Crescentij, Martia Nari, e Lucretia Testi Capponi.

Per il Rione di Campo Marzo comparuero l' Il-Iustrissime Signore, Contessa Girolama Marescotti, Contessa Maria Melchiorri, e Contessa Maria Laura Alueri, già Bandi.

Per il Rione di Ponte girarono l' Illustrissime Signore Maria Isabella Cerri, Maria Maddalena Ricci,

e Francesca Massimi.

Per il Rione di Parione si fecero vedere l'Illustrissime Signore Contessa Laura Carpegna, Marchese Anna Massimi, e Contessa Vincenza Carandini.

Per il Rione di Sant' Angelo caminarono l' Illufirissime Signore Margarita de' Fabij Marchese Augela Palcotti, e Giulia Cenci.

Per il Rione de la Regola si videro l' Illustrissime Signore Marchese Vittoria Spada, Virginia Verospj,

e Virginia Varesc.

Per il Rione di Sant' Eustachio andarono vnite.

L' Illustrissime Signore Marchese Erminia Lancellotti, Marchese Vittoria de' Caualieri, e Marchese
Ottauia Santa Croce.

Per il Rione de la Pigna furono vedute l'Illustrissime Signore Maria Laura Vrighi, Marchese Costanza Palombara, e Caterina Alueri.

Per il Rione di Campitelli toccò in sorte à l'Illustrissime Signore Marchese Ottauia Nerli, Marchese Francesca Teodoli, & Ottauia Petronij.

Per il Rione di Ripa furono scelte l' Illustrissime Signore Contessa Chiara Ripa, Anna Giustina Cenci, e Giustina Cenci Petrignani.

Pcr

per il Rione di Trasteuere si trattennero bona pezza l' Illustrissime Signore Cecilia Nunez, Girolama de la Molara, & Angela Caualletti.

E per il Rione di Borgo andarono l'Illustrissimo Signore Portia del Bufalo, Chiara Accoramboni, e Marchese Girolama Lanci.

Ciascuna di queste Dame à trè per trè si affaticarono à gara, per acquistare onore, e merito nel loro esercitio nobilissimo; e non solo posero tutto
il loro studio in questa Settimana, e ne la seguente,
mà l'haucuano anche posto per il passato, e si adoprarono anche doppo Pasqua, e sin che resero conto, e consegnarono in mano del Signor Camerlengo, e Guardiani de l'Archiconfraternità de la Santissima Trinità il numero, e valore di ciò, che raccolsero, e si dirà à suo luogo.

Ne l' Ospitio de la medesima furono riceuti di prima sera 111. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 269. e Donne 45. Furono anche ristorati 106. Con-

ualescenti.

L'Illustrissimo Signor Marchese Fabritio Nari, vno de Guardiani de l'Archiconfraternità de la Santissima Trinità con l'esempio de l'Illustrissimo Primicerio, eletto Scalco in detta sera gouernò à sue spese tutti li Pellegrini alloggiati, Huomini, e Donne. E sù seruito da vna Comitiua di Caualieri, e Dame, quali volentieri si affaticarono per il buon' esempio à quei Pellegrini, che vi s' incontrarono. Vi surono rinsreschi di diuerse sorti d'Acque; e le Mense surono ampiamente imbandite.

MARTEDI' à li 2. Statione à San Quirico. Si celebrò la Festa di San Francesco di Paola. à la Trinità de' Monti de' Padri Minimi, & à le altre due Chiese de l'Ordine medesimo, à le Fratte; & à la Suburra.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 152. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 340. e Donne 43. Furono anche ristorati 90. Conualescenti.

Nel sudetto Ospitio toccò in sorte à Monsignor Illustrissimo Vrbano Sacchetti, Chierico di Cammera, oggi Cardinale, di sare da Scalco, & à sue spese apparecchiare le Mense, per i Pellegrini di quella sera: lo sece con ogni galanteria, e piacque à più d' vno, non tanto l'apparecchio, & i rinstreschi, quant'ogn' altro, che dipendè da la sua mano. Fù anch' egli onorato da l'Eminentissimo Altieri, e da l'Eccellentissimo Signor Prencipes Don Angelo, molti Prelati, Caualieri, e Dame con gara di assistenza.

MERCOLEDI' à li 3. Statione à San Marcello.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in Santa Maria in Via Lata.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 177-Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & allo giati, Huomini 417- e Donne 52. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

Monsignor Illustrissimo Alessandro Rinuccini Chierico di Camera hebbe l'incombenza nel sur detto Ospitio, come Scalco di fare l'apparecchio

à sue spese per i Pellegrini di quella sera. Fù osseruata vna modesta splendidezza, e piacque, non solo à l'Eminentissimo Altieri, che vi si portò ad assistere, & à l'Eccellentissimo Signor Prencipe Don Angelo, mà à tutto il rimanente de la Comitiua, e di Prelati, di Dame, e Caualieri, che vi concorsero; surono questi anche ben trattati d'Acque fresche.

GIOVEDI' à li 4. Statione à Sant' Apolli-

nare.

Entrò da la Porta del Popolo vna Compagnia venuta da Como, con Sacco Nero, in numero d' Huomini 28. incontrata per la Via Flaminia da vn Mandataro di quella de la Pietà, riceuta, come aggregata, cibata, & alloggiata per trè sere da Signori di detta Compagnia à l'Ospitio destinatoli à la Chiesa di San Giouanni Decollato: non lasciò Regalo.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 278. Pellegtini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 562. e Donne 52. Furono anche ristorati

97. Conualescenti.

Monsignor Illustrissimo Fuluio Astalli Chierico di Camera, oggi Porporato, sece da Scalco, & imbandì nobilmente à sue spese le Tauole de' Pellegrini alloggiati di quella sera. Hebbe anch' egli l'assistenza de l'Eminentissimo Altieri, e de l'Eccellentissimo Signor Piencipe Don Angelo, Prelati, Caualieri, e Dame: sù lodato l'imbandimento de le Mense, e si portò bene ne li rinfreschi.

VENERDI' à li 5. Statione à S. Stefano Rotondo. La Festa di San Vincenzo Fererio Confessore su celebrata da la Compagnia de la Misericordia ne la loro Chiesa à l'Altare del Santo, oue si diede la Dote ad alcune Zitelle.

Concorso grande per le quattro Chiese; io lo posso attestare di vista, & il tempo sereno lo permise.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato in S. Andrea de le Fratte.

Fece l'entrata per la Porta del Popolo vna Compagnia venuta da Latiano, Diocese di Lecce consacco nero, in numero di 28. aggregata, incontrata, e riceuta da quella de la Morte, su cibata, & alloggiata pet trè sere à l'Ospitio, accomodato in vna buona Casa, vicino à la Valle.

Ne l'Oratorio de' Fratelli de la Compagnia del Santissimo Croccsisso in San Marcello su rappresentato la sera con Musica scelta, e guidata dal Signor Giuseppe Antonio Bernabei; LA SANTISSIMA CROCE RITROVATA DA S. ELENA IMPE-RATRICE; L'Oratorio su di vna sola parte, senza Sermone.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 263. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 736. e Donne 85. Furono anche ristorati 101. Conualescenti.

Fece da Scalco Monsignor Illustrissimo Giuseppe Renato Imperiale Chierico di Camera, hora Tesoriere Generale, & à sue spese surono cibati li sudetti Pellegrini commodamente bene. Scemò il concorso de la Nobiltà al seruitio 1' Oratorio di S. Marcello; non su però mal seruito lo Scalco, che sece comparire il suo apparecchio, e rinfresco, eguale à suoi pari.

SAB-

SABBATO à li 6. Statione à S. Giouanni auanti Porta Latina.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 399. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 904. e Donne 152. Furono anche ristorati 103.

Conualescenti.

Monsignor Illustrissimo Gasparo de' Caualieri Chierico di Camera, hora Cardinale, da Caualiere si diportò nel suo imbandimento, che, come Scalco, sece per la Cena de' Pellegrini sudetti: comparue assai bene, e surono graditi li rinfreschi, attestati da l'assistenza de gl' Eminentissimi Altieri, e Carpegna, da l' Eccellentissimo Prencipe Don Angelo, e molti Prelati, e Caualieri, e da le Dame, trà le quali vi surono l' Eccellentissime Signore Prencipesse Altieri, che vi erano stare alcune altre sere auanti ancora, e molte altre Titolate.

DOMENICA à li 7. de le Palme Statione à San Giouanni Laterano. Nel Palazzo Apostolico al Quirinale Cappella Pontificia, oue Sua Santità benedisse le Palme, e le distribui à tutto il Sacro Colleggio, a' Prencipi del Soglio, a' Prelati, & ad altri Signori, e Caualieri, che vi si trouarono, Cit-

tadini, e Forastieri.

La solita espositione del Santissimo per 40. Ore à la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini d'ogni prima Domenica del Mese: & ad ora di Vespero à San Lorenzo in Lucina con Musica, e Sermoni in ambedue le Chiese: il simile in S. Agostino.

Cominciò con nebbia la giornata, e non intimorì infinità di Popolo, che incontrai per le quattro Chie-

se; fini serena.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Santa Prassede.

Andarono poi à le quattro Chiese la metà de le Soldatesche presidiarie di Roma, commandate da l'Illustrissimo Signor Commendatore Frà Paolo Passionei, Agiutante Generale de l'Eccellentissimo Signor Prencipe Don Gaspare Altieri Generale di Santa Chiesa; con derogatione, cioè per questa volta, in ordinanza con le loro Armi, e due altre, ciascuno à suo piacere in conseguimento de la pienissima Indulgenza del Santo Giubileo, come se trenta.

Il Giorno fece l'entrata per la Porta del Popolo vna Compagnia del Santissimo Crocesisso, venuta da Vicenza con Sacco nero, e due Lanternoni, vn. piccolo Stendardo, e Crocesisso, in numero di 21. incontrata, e riceuta, come aggregata, da' Signori de l'Archiconfraternità del Santissimo Crocesisso in San Marcello, per la Via Flaminia. Fù cibata poi, & alloggiata per trè sere ne l'Ospitio in Campo Marzo nel Palazzo di Loreto, à questo essetto assistato, & accomodato nobilmente. Lasciò di Elemosina scudi sei, partì sodissatta, e benedetta.

Fece anche l'entrata per la Porta di San Paolo la Compagnia di Ostia, vnita con i suoi conuicini, con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo competente, e Crocesisso, in numero di Huomini 106. e Donne 54. con 24. Torce accese: su incontrata, come aggregata, e riceuta da quella di San Nicola in Carcere, cibata, & alloggiata per trè sere commodamente: lasciò di Regalo scudi 60. partì contenta, e benedetta,

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 651. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 1109. eDonne 354. Furono anche ristorati 104. Con-ualescenti.

Fece proua de la sua splendidezza ne l'apparecchio de le Tauole per li sudetti Pellegrini con l' Officio di Scalco Monfignor Illustrissimo Giuseppe Luigi d' Aquino Auditore Generale de la Reuerenda Camera Apostolica, mentre cauò da la Borsa sua Oro, & Argento, per porlo infino per sopracoperta à li Fiaschi di Vino di Firenze, che senza conto: furono distribuiti; oltre i Pesci più nobili, che inquadruplicate portioni, in diuerse maniere conditi, non solo empierono le Mense, mà le Tasche de' Pellegrini: & i rinfreschi furono così copiosi, che più tosto apportarono danno à li stommachi, che nausea à le fauci di chì si affollaua per parteciparne. Riceuè l'onore de l'assistenza de gl' Eminentissimi Altieri, e Carpegna Vicario, Nerli, e Colonna; di molti Prelati, e Dame, Prencipesse Regnanti, & altre-Titolate, Gentilhuomini, e Caualieri, ciascuno de' quali ne l' ordine conueniente impiegato à seruire.

Ne la medesima sera vnitesi molti Fratelli de la Compagnia de' Santi Celso, e Giuliano in Banchi in numero intorno à 200 senza Machine straordinarie formarono vna Processione con i suoi Lanternoni Stendardo; e Crocesisso, con buon numero di Torce, vestiti di Bianco, accompagnati da 18. Battuti, e da loro Signori Guardiani, & Ossiciali, si portarono diuotamente à la Basilica di S. Pietro in Vaticano, oue da quei Signori Canonici li furono

mo-

mostrate le trè più Insigni Reliquie, che si conseruino in quella Sacrosanta Basilica, cioè Lancia, Croce, c Volto Santo. Li Fratelli di detta Compagnia con tal Processione, e visita acquistarono la pienissima Indulgenza in forma di Giubileo, Confessati, e Communicati per gratia di Sua Santità con la visita di vn' altra sola volta de le quattro Chiese à loro commodo.

LVNEDI' SANTO à li 8. Statione à Santa Praffede.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 832. Pellegrini, tra Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1567.e Donne 447. Furono anche ristorati 108. Conualescenti.

Monsignou Illustrissimo Giouanni Francesco Ginnetti Tesoriere Generale di Santa Chiesa, ora Cardinale come Scalco in questa sera sece conoscere, che haucua à suo piacere le Chiaui del suo Erario, anche priuato e mentre con liberalità notabile secomparite il suo genio caritateuole verso i Poueri Forastieri ne l'imbandimento de le Mense per la Cena de sudetti Pellegrinis, si potrebbe dire, che à la Bizzarria di tal vista d'apparecchio, ornato suo con Triorsi est cibassero non solò 2014. Pellegrinis mà con gl'occhi, più di 30000 Persone, che lo riguardamono Li Vini di Monte Pulciano s'insuperbirono ne Vasi dorati, seinargentari se se i sintreschi, surono così numerosi e che non si potè dolere chi che sosse di non ne haucre prouati.

istenza de la Real Maestà di Cristina Alessandra di Suetia, e nel medesimo tempo si potè vantare

lo Scalco, el' Ospitio d' vn simile onore. Si compiacque la Maestà di Cristina per atto di Opera Cristiana di lauare con le proprie mani li piedi à 12. Pellegrine, elette fortunate per tal pellegrina. vmiltà: ne di ciò solo si doueano pregiare, poiche ciascuna de le dodici elette riceuè in dono da Sua-Maestà, oltre vn Doblone d' Oro di scudi sei d' Argento di valore, anche lo Sciugatore, con cui ciascuna si asciugò li piedi: e di più il Zinale, cho era di valore, e che haucua tenuto cinto al Seno Sua Maestà ne la lauanda, seioltoselo d'intorno lo gettò per ischerzo ne la mischia de le dodici Pellegrine, quale per togliere la contesa di chi fosse toccato in forte, la Compagnia prese-espediente ritenerselo per memoria trà le cose più pregiate, e dare trè scudi à testa à le dodici fortunate elette, e così segui: e lo Sciugatore, con cui Sua Macstà si asciugò le mani, similmente di valore; per esfere lauorato la maggior parte di Punto in Aria à la Venetiana, lo lasciò, per porlo in conserua del Zinale confimile. Di ciò non contenta la Maestà di Cristina, volle trar lode de la sua magnanimità con distribuire trè giulij per ciascuno de' Pellegrini, Huomini, e Donne, che in quella sera ne l'Ospitio si crano cibati, & alloggiarono. Per coronare poi la suaopera con esempio singolare di Generosità, sece consegnare à chì s' aspetta di riceuere, vn Regalo per seruitio de l'Ospidalità di 200. Doble, che sono scudi 600. di moneta.

Si posero la medesima sera in ordinanza li Fratelli de la Venerabile Archiconfraternità de la Morte, & Oratione, & vnitisi in numero sopra 280. trà Gentilhuomini inuitati, e proprij Fratelli scritti, con Sacchi neri, andarono processionalmente à la Basilica di San Pietro, senza Macama, no Fanali, con i soli Lanternoni, stendardo naono, e Crocefisso con Torce 200. e più, e con l'accompagnamento nel fine di 24. Battuti, illuminati da Fiaccole, e custoditi con ristoratiui da Fratelli, e da alcuni Padri Cappuccini. Giunti al Vaticano, le furono da quei Signori Canonici mostrate le trè più Infigni Reliquie, che si conseruino in quella Sacrosanta Basilica, Lancia, Croce, e Volto Santo. Li Fratelli di detta Archiconfraternità con tal' Processione, e visita conseguirono per gratia di Sua Santità la pienissima Indulgenza, Confessati, e Communicati, in forma di Giubileo, e con la visitadi vn' altra volta de le quattro Chiefe à loro arbitrio.

MARTEDI' SANTO à li 9. Statione à San-23 Prisca, & à S. Sabba.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fu adorato in Santa Croce in Gierusalemme.

Andarono in questo medesimo giorno per le quattro Chiese l'altra metà de le Soldatesche Prefidiarie in Roma, commandate da l'Illustrissimo Signor Commendatore Frà Paolo Passionei, Agiutante
Generale de l'Eccellentissimo Signor Prencipe.
Don Gaspare Altieri Generale di Santa Chiesa, con
la medesima derogatione; cioè per questa volta,
in ordinanza con le loro Armi, e due altre, ciascuno à suo commodo, derogateli così da Sua Santità
per l'acquisto de la pienissima Indulgenza del Santo
Giubileo, come se trenta.

Entrò per la Porta del Popolo vna Compagnia, senuta da Padoa, vnita con alcuni di Monselice.

con Sacchi neri con un picciolo Stendardo, e picciolo Crocesisso, in numero di Huomini 50. e Torce 10. accese. Fù incontrata come aggregata, e riceuta suori de la Porta da quella de la Morte; Fù condotta à l'Ospitio sudetto à la Valle, oue su cibata, & alloggiata honoreuolmente per trè sere, nel partire lasciò di Donatiuo un Calice d'Argento di valore di scudi 25. Libre 12. di Cera, e scudi trè e baiocchi trenta moneta.

Sia d'auuiso à chi legge, per non replicarlo ogni volta, che si nota l'ingresso de le Compagnie, che ne l'incontro de le Forastiere, le Romane, ò per dir meglio quelle di Roma dauano la mano dritta à le Forastiere ne l'accoppiarsi, e ne l'entrare la Porta s'inginocchiauano, e baciauano la Soglia. E quelle, che veniuano riceute, & aggregate à la Compagnia de le Stimmate, riceueuano di più vn'atto di vmiltà per cerimonia così consueta; & & era, che quei di Roma s'inginocch auano dauanti à i Forastieri, & alzando il Cappuccio li baciauano li piedi, e poi con vn abbracciamento li poneuano à mano dritta, ò pure in mezzo, secondo la quantità, e se li conduceuano al loro Ospitio.

Di più, se il numero de le Persone de le Compagnie Forastiere, che io pongo, non si confrontucon quello, che altri hanno segnato, ò, che sia scritto ne Libri de le Archiconfraternità di Roma, non sia di pregiuditio à le mie fatiche: parte ne hò contate à la Porta del Popolo, ò doue mi sono abbattuto ne le loro entrate, e parte ne hò contate à gl Ospitij, doue si sono cibate, ò doue hanno alloggiato, e se ciò si può dire errore, è degno di scu-

sa; si può, e si deue compatire.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 893. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1922 e Donne 639. Furono anche ristorati 104. Conualescenti,

Toccò in sorte à Monsignor Illustrissimo Luigi Beuilacqua, di Gouernare (oltre Roma, e suo Distretto) come Scalco, di propria borsa li Pellegrini, che furono alloggiati in quella fera nel sudetto Ospitio, e furono con tale splendidezza apparecchiate le Mense, che si sarebbero potuti chiamar contenti non solo quei del Distretto, mà (per così dire) quasi tutto il Cristianesimo, se così potesse soggiacere al suo Gouerno. Li Trionfi posti à li capi ral--legranano tutte le Mense; e li buoni Vini, che senza risparmio trasmetteua la Bottigliaria, pregiudicauano al Cognome di Beuilacqua, quale folo parue, che piacesse, ò granito ne i Sorbetti, ò gelato ne le Limonee, ò in altre Compositioni, passate per le mani del rinomato Lorenzo Rosso di Piazza. di Spagna. Vennero ad assistere, & insieme onorare Io Scalco Gouernatore l' Eminentissimi Signori Cardinali, Altieri, Carpegna, & altri, che precisamente non mi souuengono; molti Prelati, e Caualieri, Dame, e Prencipesse, le Regnanti, & altre Titolate, che non solo in questa, mà quasi in tutte le sere di questa Settimana 3 seruendoli per merito l' opera pia, ch' esercitarono, comparuero puntuali.

La sera medesima vnitisi li Fratelli, & Officiali de la Compagnia de la Madonna Santissima del Pianto, vestiti di Sacchi Lionati, hauendo di già eletto per loro Capo, e Duce l' Illustrissimo Signor Abba-

Abbate Don Benedetto Panfilio, hoggi Cardinale, corteggiato da quantità de' Caualieri, e Signori, tutti con Sacchi simili, al numero in tutto con gl'altri Fratelli de la Compagnia sopra 450. andarono processionalmente con la seguente ordinanza à la Basilica di San Pietro, per acquistare l' Indulgenza pienissima, in forma di Giubileo, Confessati, e Communicati, concessa da la Santità di Nostro Signore con l'andare vn' altra fola volta al loro commodo per le quattro Chiese. Doppo lo Stendardo de la Madonna Santissima piangente, circondato da molte Torce, andquano molti Staffieri de' Cardinali, e Prencipi aderenti, Amici, e Parenti del Capo Processione, il quale seguendo daua principio a l'ordinanza de' Fratelli, e Gentilhuomini, che con Torce accese in mano à due à due lo accompagnauano. Portaua in mano il Signor Don Benedetto, per segno del suo Comando, vn Bastone lungo due palmi, e mezzo, coperto di Velluto Lionato, che con alcuni intagli d'Argento veniua gratiosamente fasciato, trà i quali vi erano, molti Diamanti ligati, e diuerse altre Gioie di valore ( non veduto mai tale in occasione simile gl' Anni addietro ) caminana in compagnia di quattro Caualieri, che gl' assistirono come Camerate. Seguiua ordinatamente la Processione, tramezzata con otto gran Fanali, bene illuminati, e portati ciascuno da sedici Facchini. Li primi quattro erano vaghi per la bizzarria di diuersi Specchi incastrati in Oro, & Argento, che riduplicauano li lumi in modo tale, che mai si poteuano contare, & erano pochi. Erano li detti Fanali di altezza più di 30. palmi, difegnati dal Signor Caualier Carlo Fontana. E gl'altri quattro mar-

gentati con cinque ordini di lumi circolari, con vna quantità di Fiaschetti di Vetro spogliati pendenti, come Fiocchi, di altezza erano li Fanali circa trentacinque palmi; disegno del Signor Giacomo Filippo Schor Tedesco. Nel fine de la Processione vi era vna gran Machina, portata da quarantaquattro Facchini, che rappresentaua vn Tempio con quattro Colonne à le Cantonate, e quattro Angeli, due in faccia, e due da le bande, con i Misteri de la Passione, sopra le Colonne vna Corona per Cuppolino; sotto del quale, e trà le quattro Colonne era la Madonna Santissima riccamente vestita, & il tutto sì bene adornato con tocche di Argento, inargentata la Machina, & indorata, e contanta proportione illuminata, che moueua al giubilo, ancorche rappresentasse la Madonna del Pianto: sù disegno del medesimo Fontana. Si contarono più di 400. Torce, oltre i lumi de le Machine. Giunta in San Pietro tutta la Processione, li Signori Canonici le mostrarono le trè principali Reliquie, custodire con diligenza non ordinaria sopra la Cappella, ò vero Nicchia de la Veronica à mano destra in quella Sacrofanta Basilica.

MERCOLEDI SANTO à li 10. Statione à Santa Maria Maggiore. Fù cantato Matutino il giorno in Cappella nel Palazzo Apostolico al Quirinale.

Fece l'entrata per la Porta del Popolo vna Compagnia con Sacco rosso, venuta da Romà, aliàs Romano, Diocese di Bergamo, in numero di Huomini 42, incontrata, e riceuta, come aggregata, cibata, & alloggiata per quattro sere, così costumandosi ne l'Ospitio de la Santissima Trinità à le aggregate. Nel partire lasciò di Regalo scudi 30. di moneta.

Tan-

Tanto questa, riccuta à l'Ospitio de la Santissima Trinità, quanto le altre alloggiate, e riceute da le altre Archiconfraternità di Roma furono condotte, & accompagnate in vno de li trè giorni Proceissonalmente per le quattro Chiese, e poi al Cortile del Quirinale, per riceuere la Benedittione da Sua Santità, che giubilaua al pari di quelle nel benedirle. E si può dire, che in tutto l'ANNO SANTO due, ò trè solamente non hebbero fortung di partire benedette, conuenendoli compatire l'impedimento di Sua Santità, che fù in occasion di flussione; che per altro non risparmiò mai disagio, per rimandarnele à le Patrie loro consolate, e conla vista fua, e con la sua Santa Benedittione. Così anche partirono contenti, e benedetti quasi tutti li Pellegrini, venuti al Santuario di Roma in questo ANNO SANTO.

Si portò Sua Santità priuatamente in Sedia coperta al Vaticano, per affiftere, e celebrare le Funtioni de la Settimana Santa.

Prima de la sera sù se 22. ore vnitisi li Fratelli de la Compagnia de le Sacre Stimmate del Scrassco Padre San Francesco, si portarono in Processione à San Pietro con esemplare diuotione al loro vso, con Sacco bigio, coperti il volto, scalzi con Sandali, e Croce di Legno al sianco, con il suo Stendardo, e con la Croce con i semplici Misteri ornata, in numero sopra 450. E perche erano tutti coperti, non si dice il Capo, nè chì sossero gl'altri Ossiciali. Giunti al Vaticano li surono da quei Signori Canonici mostrate le trè più Insigni Reliquie, Croce, Lancia, e Volto Santo. Con questa visita, e con vn'altra à loro arbitrio acquistarono li sudetti Fratelli

la pienissima Indulgenza del Giubileo, concessa anche à loro da Sua Santità.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 931. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 2170. e Donne 644. Furono anche ristorati 103. Conualescenti.

L' Eminentissimo Signor Cardinale Girolamo Gastaldi si compiacque impiegare in seruitio de' poueri Forastieri la Persona, e la borsa. Accettato l' Officio di Scalco, seppe si bene ordinare l'apparecchio de le Tauole, e con tanta quantità di Pesci prouedere, che non solo bastò à 2814. Pellegrini, mà ne auanzò sopra 700. Libre. Furono piene le Tauole in modo, che non solo si satiarono li Pellegrini, mà chiunque volse, senza riguardo, nè conto alcuno. Fù stimato, che Sua Eminenza si credesse douer cibare la Turba de l'Euangelo. Lascio considerare li Vini senza misura, e le Acque rinfrescatiue senza risparmio. L' Eminentissimo Altieri con molte de le sue Creature si portò ad assistere, & ad ammirare nel medesimo tempo lo splendore de l'apparecchio: vi furono anche molti Prelati, e Canalieri, e Nobiltà, Dame, Prencipesse, le Regnanti, & altre Titolate, ciascuno impiegato al seruitio asfegnatoli.

La fera medesima, mà sù le due ore di notte andò la Compagnia de' Santi Alessandro, e Barto-lomeo de la Natione de' Bergamaschi con Sacco Lionato processionalmente à San Pietro, à la quale serui per Guida, e Duce l' Eccellentissimo Signor Paolo Michieli Nobile Veneto, Generale de la Cauallaria in Dalmatica, corteggiato da quantità di Signori;

Signori; tanto che può dirsi, che vi fossero sopra 400. Torce. Veniua illuminata anche la Processione da quattro Fanali di fimigliante disegno del Signor Mattia de Rossi : due più alti de gl' altri intorno à 40. palmi, con sci ordini di lumi circolari, e l'altri due di 32. palmi, con cinque ordini di lumi pure circolari, che veduti à proportione di spatio, pareano tante Fontane. A l'vltimo de la Processione, che per vn pezzo l'accompagnò l'Eminentiss. Signor Cardinal Pietro Ottobono Protettore, oggi ALES-SANDRO VIII, vi era vn Crocefisso, sì bene illuminato sopra vn Talamo, portato da 40. Facchini , che da tutti li lati facea sì bella comparsa, che per la vaghezza, non solo rendea stupore, mà traeua le lacrime à chì miraua vn Cristo in Croce : disegno del medesimo Rossi. Ne la Basilica di San Pietro, arriuata che sù la Compagnia, li Signori Canonici li mostrarono le trè più Insigni Reliquie, Lancia, Croce, e Volto Santo. Riceuè anche questa per gratia da Nostro Signore di acquistare l'Indulgenza pienissima del Santo Giubileo con il viaggio de la detta Processione, e con la visita de le quattro Basiliche Principali vn' altra sola volta à suo commodo.

GIOVEDI' SANTO à li 11. Statione à S. Giouanni Laterano, oue si scoprì la Tauola, doue Nostro Signore Giesù Cristo sece l' vltima Cena con i suoi Discepoli, e si mostrarono le Teste de' Gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo più volte.

Nel fine de la Cappella Papale, che su fatta nel Palazzo Apostolico al Vaticano, Sua Santità portò Processionalmente ne la Paolina il Santissimo Sacramento, e lo ripose in vn deuotissimo Sepolero,

ornato di gran quantità dilumi, fregiato d'Oro, à chiaro, e scuro, con molti Angeli attorno, & Argentaria, disegnato dal Signor Caualier G. Loren-20 Bernino. Fù letta poi la Bolla in Cena Domini à la presenza di Sua Santità ne la Loggia Paolina; fulminò la Scommunica, e susseguentemente diede la Benedittioce al Popolo, che innumerabile sù la Piazza l'attendea. Lauò poscia li piedi à 13. poueri Sacerdoti Oltramontani, vestiti in modo di bianco, che rappresentauano gl' Apostoli; gli dicde da Pranzo in vna Mensa, apparecchiata con insolita magnificenza, con Trionsi, e Statue di Zuccaro, e gentilissime piegature di Saluiette. Li serui per vn pezzo à Tauola; li benedisse; li regalò di Medaglie d'Oro, e d'Argento, e di Corone convarie Indulgenze.

L' Eminentissimo Signor Cardinale Altieri, come Nipote di Sua Santità apparecchiò la Mensa per li Signori Cardinali, nobilmente imbandita, & ornata di superbissime, e vaghe piegature, condicinoue Trionsi, posti in ordinanza nel mezzo de la Tauola, figurando molte Istorie de la Sacra Scrittura: con quantità di Viuande, Frutti, e Consetzioni, imaginabili da suo pari. Fù apparecchiataanche la Tauola per li Signori Auditori di Rota, & altri Prelati, che interuennero in Cappella, competentemente bona; & altre diuerse per la Sernitù de' Signori Cardinali, e de' sudetti Prelati.

Fù cantato l'Offitio la fera in Cappella, e su visitato il Sepolero al Vaticano ne la Paolina da moltitudine infinita di Popolo, Cittadino, e Forastiero, Trà li Sepoleri belli, che surono visitati per Roma, due furono li più vaghi, e diuoti: quello di San Giacomo de' Spagnuoli con centinara di lumi di Cera sopra Candelieri di Argento; e quello di Sant' Antonino de' Portughesi, illuminato condumi d' Oglio coperti, e sù diuoto, e bello il disegno. In diuerse Chiese sù sentita la Predica de la Passione.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 627. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1932. e Donne 344. Furono anche ristorati 95. Conualescenti.

Lo Scalco di questa sera, se non si fosse diportato ne la splendidezza con maggioranza à gl'altri hauerebbe satto torto al grado, che tiene di Nipote del Pontesice, e di Prencipe Regnante, e tanto bassi per credere nobilissimo, e generoso l'apparechio de l'Eccellentissimo Signor Don Gaspare Alrieri, non solo per seruitio de' Pellegrini, quanto per il rinsresco de l'Acque gelate à prò de gl'Eminentissimi, che l'onorarono, de la Prelatura numerosa, e Caualieri, che lo seruirono. De le Prencipesse, e Dame, anche Titolate al seruitio de le Pellegrine su nobile, e grande il concorso.

Si vnirono in prima sera li Fratelli de la Compagnia de la Madonna Santissima del Confalone conquantità di Gentilhuomini inuitati, tutti con Sacchi bianchi, e si portarono Processionalmente à la Bassilica di San Pietro, per acquistare l'Indulgenza pienissima in forma di Giubileo, concessali da Nostro Signore per gratia, con la visita de le quattro Chiese per vn'altra volta sola à loro elettione. Andarono con tale ordinanza. Nel principio, dop-

po li Lanternoni, e Stendardo circondato da molte Torce, si vedeua vna Machina grande, che rappresentaua topra vn Talamo la Madonna Santissima. del Confalone con molte Figure, affai bene illuminata: appresso vna quantità di Fratelli con Sacco bianco, molti Gentilhuomini, che accompagnauano l' Eccellentissimo Signor Don Giouanni Battista Rospigliosi Duca di Zagarolo, Capo, e Duce de la Processione. Poco doppo seguiuano à due à due sopra 200. Fiaccole, à l'antica, alte, intagliate, & indorate, in mezzo à le quali furono contati 104. Battenti, quasi tutti à sangue, apportando orrore, e pietà à chi li miraua: veniuano accompagnati da Religiosi, e Fratelli de la Compagnia, che li portauano li rinfreschi, e li andauano ristorando, secondo il bisogno. Auanti la seconda Machina. vi erano gl' Eminentissimi Signori Cardinali, Virginio Orsino, e Cesare d' Estrees, e l' Eccellentissimo Signor Duca Francesco d' Estrees Ambasciatore di Francia. Sopra il Talamo vi erano posate molto Figure, che accompagnauano, e compiangeuano Maria, che teneua in braccio il Figlio, distaccato da la Croce, che restauagli à le spalle eretta : e chi non pianse ad vn' atto sì ben figurato, ben si mostrò tropp' empio, non compassionando l'istessa Pietà. Fù numerosa di Fratelli, Torce, e Signoria, e vi fù chì contò sopra 500. Torce. Giunta à San Pietro, li furono da quei Signori Canonici mostrate le trè famose, e venerabili Reliquie, Lancia, Croce, e Volto Santo.

Doppo di questa vscì sù le cinque de la Notte la nobil ssima Compagnia del Santissimo Crocesisso in San Marcello, che si sece vedere più cospicua,

e singolare ne l'Ordine d'ogni altro tempo, à la quale Sua Santità si compiacque concedere il Santo Giubileo per tutti quelli Fratelli, e Sorelle, che accompagnarono il detto Santissimo Crocesisso, come per Breue. Venne assistita la Venerabile Archiconfraternità da la gentil Condotta de l' Eccellentissimo Sig. Don Gaetano Francesco Caetano Duca di San Marco, che come Capo di detta Processione, si pose à lo Stendardo in mezzo à l'Eccellentissimo Signor Don Filippo Caetano Prencipe di Caserta, e Signor Don Andrea Girolamo Caetano; vno Padre, l'altro Fratello, per dar principio à la bella ordinanza, che lo seguiua. Dorre le Coppie de' Palafrenieri de' Signori Cardinali, e Prencipi, si tramezzauano ad ogni 20. Coppie de Fratelli alcuni Fanali, che in numero di otto erano li primi ne la Processione, quali composti di diuersi bizzarri fogliami inargentati, & intagliati con Geroglifici, e Figurine, reggeuano 40. Torce frà tutti. Poco doppo altri quattro bislonghi, coronati con fogliami inargentati, tramezzati di Candele di Cera, accese in numero di :6. per ciascuno, illuminando vn Medaglione, oue erano scolpite le seguenti Iniprese, portati da quattro Facchini per ciascuno. Seguiuano altri quattro Fanali diuersamente figurati, con fogliami, e Putti inargentati, che circondauano yn contoino, doue erano quattro altre Imprese con 16. lumi simili, portati da quattr' Huomini per ciascuno.

L'Imprese di questi vltimi otto erano con i suoi motti li seguenti. Al primo vi era vn' Ariete sirà le spine Sacrificato da Abramo in vece d'Isac suo Figlio; col motto. Ipse persaut. Ne l'altro il Leone

morto di Sansone con le Api in bocca; il motto. De forti dulcedo. In vn' altro il Pesce, tratto già da San Pietro con la moneta in bocca; il motto. Pro me, & te. In vn' altro il Serpente inalzato nel Deserto da Mosè; col motto. Vbi fuerit corpus. In vn' altro il Pellicano, che pasce i Figli col Sangue; col motto. Lambunt Sanguinem. Nel settimo, la Fenice trà le Fiamme; col motto. Moltiplicabo dies. E ne l'altro, l' Vcello di Paradiso volante in alto; col motto. Hodie mecum.

Seguiuano poi gl'altri quattro Fanali, disegnati dal Signor Caualier Carlo Fontana, ad intuito, e spesa del Capo de la Processione (si come anche tutte le Machine de la Processione erano disegno del medesimo Fontana ) veniuano questi composti di sei ripartimenti di fogliami rabescari, che vsciuano da vna base ottangolare, in mezzo de' quali si scorgeua vna grand' Aquila, che sopra il dorso sostenea vn Globo, significante il Mondo, attiauersato da vna fascia del Zodiaco, ripartita con 12. Segni, Misteriosi de la Passione con lumi trasparenti, oltre 24. grosse Candele, & otto Torce accesse per ciascheduno; e le otto Torce erano ne la sommità del Fanale, che vsciuano da le punte di vna Corona inargentata, che coronaua si bella Machina: erano portati ciascuno da otto Facchini.

Prima del fine de la Processione, veniuano tramezzati da 180. Fiaccole nere rigate d'Argento con Candele di Cera accese, 115. Battuti, la maggior parte à Sangue, guidati da l'Illustrissimo Signor Marchese Camillo Astalli, come Capo Consortatore. Veniuano li detti Battuti ristorati continuamente da li rinfreschi, che li Padri di San Marcello, e li

dela-

Padri Cappuccini, & anche molti Fratelli con il Sacco li porgeuano. Vn Tronco di Croce veniua. portato da trè Prelati Chierici di Camera. Vi furono inuitati da l'Eminentissimo Signor Cardinalo Flauio Chigi Protettore, e da la diuotione del Santissimo Crocesisso, vndeci Cardinali, e 42. Prelati, e grandissima Nobiltà. Vicino à la Machina vltima. diuersi Paggi de' Prencipi, e Cardinali con Torce accese. Poco auanti li Signori Duchi Guardiani de la detta Archiconfraternità (fu compatito, se nonv' interuenne l' Eccellentissimo Signor Duca di Sermoneta Don Francesco Caerano primo Guardiano. come ottuagenario) l' Eccellentissimi Signori Duca-Girolamo Mattei; Duca Pietro Altemps; Duca Ippolito Lanti's e Duca Federico Cesi d' Acqua-Sparta.

Veniua à l' vitimo più d' ogni altro ammirabile. la bellissima, e diuotissima Machina, che sopra vn. Talamo sostenea il Santissimo, e Miracoloso Crocefisso, cosi bene ornato, & illuminato; che io noni sò descriuerlo. Era la Machina d'altezza di palmi 405 e larghezza 20., tutta inargentata, & indorata con artificiosi adornamenti, & intagli : la sommità de la quale comparina à modo di Vina con varie figurine, che al primo concauo reggeuano li motti seguenti. Lambunt Sanguinem . Multiplicabo dies . Hodie mecum. Vbi fuerie corpus. A le quattro Cantonate quattro Fiaccole in forma di Cornucopij con cinque lumi per ciascuno. A li quattro vani quattro Putri inargentati grandi; che sosteneano in vn'quadrangolare quattro Torce accese per ciascuno. E ne gl'angoli altri quattro Paraninfi Celesti, che con una mano fosteneano il panneggiamento, e con l'altra vn Candelabro di quattro Torce accese; Nel mezzo poi si mirana non senza lacrime sù gl' occhi il Troseo Sacrofanco de la nostra Redentione, sopra vna Croce da Chiodi pangenti trafitto; quel dico Santifimo Crocefisto, che con tanta veneratione vien custodito da l'Archiconfraternità ne la loro Cappella. ne la Chiesa de Padri Seruiti in San Marcello al Corso. Si vedeua il detto Crocesisso cinto da vna. gran Corona à l'Imperiale indorata, intagliata, & intersiata di varie Gioie trasparenti, illuminata da 48. Candele di Cera di trè Libre l' vna . Era la detta Corona sostenuta da quattro Angeli in atto gratiofo, errigerente da porla in Capo al Creatore. Contorniavano detta Machina molte Padelle accese fumanti di bitume odoroso. La sosteneano, e conduccano 44. Facchini. Il più bello, & il più vago, & loue pose ogni studio l' Architetto Fontana, su ne l'ingegno secreto à piedi de la Croce, che convna facilità mirabile col mouimento di vn ferro si suolgeua tutto il Santissimo-Crocesisso per tramerso, e ciò fece per potere passare per quelle strade che non erano capaci à lasciarlo passare per il fuo dritto prospetto gravi 28 am amara banda banda

La Strada y per la quale camino la Processione di da San Marcello à la fine del Corso, al Giesù, oue successe vn poco di disordine, à cagione d' vna Carrozza, che diede in dietro, impauritis li Canalli per alcune Candele accese cadute da vn Fanale; siù minore il danno de lo strepito, che scompigliò molta gente caduta di dietro à le Carrozzo, estando vicine à Cocchieri, non vi furono morti in sì improuisa consusione. Dal Giesù prosegui à Cesarini d' indi à Sant' Andrea de la Valle, Pasqui-

Pasquino, Parione, Banchi, Ponte, e terminò ne la Basilica del Prencipe de gl' Apostoli. E perche non poterono entrare tutte le Machine in Chiesa, comandò il Signor Duca di San Marco Capo Processione, che sossero disposte per ordinanza auanti le Porte del Vaticano, che posti à silo 20. gran Fanali, e poi in mezzo il Santissimo Crocessiso; così bene il tutto illuminato, sembraua à chì da lontano le risguardaua, oltre le sei, che regnauano, scese nel Vaticano tutte le Stelle del Cielo. Senza i lumi de le Machine surono contate 680. Torces

E se bene quella Notte era lugubre per la Memoria de la Passione del Nostro Signore Giesù Cristo, per la quantità di quei lumi, non su conosciutadisserente dal giorno. Volle l' Eccellentissimo Signor Duca di San Marco in compagnia de' suoi più Congionti assistere sino alla matina sotto le Logge del Vaticano, sinche con muta de' Facchini su riportato il Santissimo Crocesisso ne la Chiesa di San Marcello, per riporlo nel luogo solito de la sua Cappella. Si contentarono li Signori Canonici soffrire il disagio d'aspettare, per mostrare à questa Compagnia le trè più Insigni Reliquie, che si conservino nel Vaticano, cioè Lancia, Croce, e Volto Santo.

VENERDI' SANTO à li 12. Cappella Papale nel Palazzo Apostolico al Vaticano. Statione à Santa Croce in Gerusalemme, oue si mostrarosso le Reliquie più volte. In San Pietro ancora si mostrarono più volte le trè principali, Volto Santo, Croce, e Lancia? Et in San Paolo suori de le Mura si vidde tutto il giorno scoperto senza velo quell' antico, e miracoloso Crocesisso, che parlò à Santa Brigida.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 750. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, per quanto si potè contare Huomini 11500. e Donne 2000, in modo tale, che può dirsi sosse Corte bandita. Furono anche ristorati 86. Conualescenti.

Per fare da Scalco in questa sera non vi voleua. altro, che vn' Angelo, e parue appunto, che la sorte di tanti Pellegrini fosse l'essersi compiaciuto L' Eccellentissimo Signor Prencipe Don Angelo Alzieri Nipote Regnante di gouernarli tutti a sue spese. Non starò à ridire la forma de l'imbandimento, qualità, e quantità, per non confondere laurezza, e generosità insieme. Dirò solo, che cominciarono à cibarsi ne le Mense i Pellegrini à le 16 ore de la matina, e durarono continuamente ad imbandirsi, e cibarsi in tutte le Mense, che si poterono apparecchiare fino à l' Aue Maria de le 24., dopoi vedendo non potersi così continuare (douendosi porre à P'ordine la Processione per condurre tutti li Pellegrini à San Pietro à conseguire l'Indulgenza pienissima, concessa da Sua Santità per quella sera, cons vn' altra visita de le quattto Chiese ad arbitrio ) si prese espediente di far passare banda à quei Pellegrini, ch' erano restati con dare à ciascuno due Pagnotte, e due Pesci, & vna Bocaletta di Vino. Si hà notitia, che in quella sera ne l' Ospitio de la. Santissima Trinita de' Pellegrini si consumassero 26000. Pani di vna Libra l' vno, e 130. Barili di Vino. Qui entrarebbe lo stupore, se non si considerasse la Providenza Divina. Non mancarono li soliti Caualieri, e Dame à seruire. Li rinfreschi d' Acque gelate si poterono dire due Fonti perenni. Vic

Vi è opinione, che fosse maggiore il numero de' Pellegrini cibati: mi rimetto à la consideratione di chì vide.

Sostenne il buon vento sereno il Cielo fino à le 23. ore, e sù le due de la Notte s' incaminò la. Processione de la Santissima Trinità de' Pellegrini. Sì bene ordinata sarebbe anche giunta à San Pietro, se il tempo sù le quattro non hauesse versato diluuij di Pioggia, non sò, se per isconcertare la Compagnia, non la diuotione; ò pure con tante lacrime piangere anche il Cielo la memoria di tal giornata -Fù Capo, e Condottiere degnissimo di questa Processione l' Eccellentissimo Signor Prencipe Don Gaspare Altieri Nipote Regnante, che volle à sue spese far risplendere detta Processione con illuminarla. con due bellissimi Fanali, rappresentanti l'intreccio di due Alberi inargentati con quantità di Cera sopra (disegno di Giacomo Filippo Schor Tedesco) che erano portati da 16. Huomini nel mezzo de la Processione. Se ne andaua Sua Eccellenza accompagnato conuenientemente da molti Caualieri, tutti con Sacco rosso, & egli, come Duce, e Guida. portaua in mano il Bastone di Comando, lauorato à rabeschi di Argento, e parte indorato, con l'incastro di molte Gioie, il cui prezzo su stimato maggiore di 15. mila scudi. Due altri Fanali, e furono li primi à comparire al principio de la Processione, fatti fare da l' Illustrissimo Signor Marchese Gio: Battista Strozzi, come Condottiere de' Pellegrini, e rappresentauano li due Fanali l'Albero de la Scrittura Sacra, con il Serpente di Bronzo, e due Statue di sotto, tutti bene inargentati, & illuminati, portati da 16. Facchini disegno del Sig. Gio: Battista Contini. Verío

· Verso il fine de la Processione ne veniuano due altri, di disegno sodo, e massiccio, vscito dal Toccalapis Bernino, che sembrauano due gran Tabernacoli con Statuine, parte inargentati, parte à color di Rame, come portaua il disegno, proportionatamente illuminati. Nel mezzo de la Processione era guidato da mè, come Luogotenente de l' Illustrissimo Condottiere, vn numeroso, e diuoto stuolo di Pellegeini, al detto comune, circa 14000., trà Huomini, e Donne, che à la sfilata occupauano la merà del camino, che fece la Processione. Veniuano ogni diece passi illuminati da Fiaccole alte con Candele grosse di Cera, e Torce à vento. Appresso de' quali era portato vn Tronco di Croce da trè Prencipi, cioè da l'Eccellentissimo Signor Duca Don Domenico Orfino di Grauina; da l' Eccellentissimo Signor Don Egidio Colonna Ducadi Anticoli; e da l' Eccellentissimo Signor Don Lorenzo Onofrio Colonna Gran Contestabile del Regno di Napoli. E doppo, quasi nel fine il Santissimo Crocefisso sostenuto à vicenda da trè Porporati, cioè da l' Eminentissimo-Signor-Cardinale Gaspare Carpegna Vicario; da l' Eminentifsimo Vincenzo Maria Orfino di Grauina, e da l' Eminentissimo Federico Colonna . 1931 ( 1991)

Non vi era altra Machina, poiche terminaua la Processione con l'assistenza de Signori Guardiani, e Primicerio, cioè de l'Eccellentissimo Signor Prencipe Don Angelo Altieri; di Monsignor Illustrissimo Lodouico Antonio Manfrone Primicerio; de l'Illustrissimo Sig. Bairolomeo Capranica; de l'Illustrissimo Sig. Marchese Fabritio Nari; del Sig. Domenico Dolsini, Guardiani; e del Sig. Girolamo Bonelli Camerlengo.

Sarebbe giunta al Vaticano con buonissima ordinanza, e non haucrebbe lasciato di accompagnarla tanta Nobiltà, che vi era concorsa, se l'Acqua non gl' hauesse forzati à retirarsi prima di giungere à Ponte Sant' Angelo. La maggior parte però giunse à San Pietro, mà à la sfilata, molle; e particolarmente li Padri Cappuccini. Non starò à dir' altro de la confusione de li Fratelli, e de' Poueri Pellegrini, che la maggior parte, per non dire tutti, alloggiarono sotto li Portici del Vaticano: La potrà considerare chì legge, se non vi si trouò; sentij ben' io la matina seguente contare da molti li disagi patiti in quella Notte, e volentieri sofferti, non parendo duro, nè aspro à chì consideraua quanto sofferse chì pati tanto per noi.

SABBATO SANTO à li 13. Terminate le Processioni de le Compagnie di Roma ne la Settimana Santa; A la Gloria de la Messa ne la Cappella del Vaticano con lo Sparo del Castel Sant' Angelo ripigliarono i petti il giubilo, e ponendo da parte, anzi in oblio i disagi de la Notte antecedente, li accinse ogni fedele più diuoto ad esercitare gl'atti più conuencuoli per acquistare il Tesoro inestimabile del Santo Giubileo.

Statione à San Giouanni Laterano, oue ne la Cappella del Barresimo di Costantino si lauarono quattro Infedeli ; cioè due Turchi sie due Ebrei. Il Santissimo per le Quarant' ore correntisfù adorato 

.. Ne l'Ospitio de la Santiss. Trinità furono riccuti di prima sera 847: Pellegrini, trà Huoministe Donne : e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 1842. Donne 232. Furono anche ristorati 71. Conualescenti. 15 . . . . . .

L'Emi-

L' Eminentissimo Signor Cardinale Paluzzo Altieri Nipote Regnante, e Protettore de la Venerabile Archiconfraternità de la Santissima Trinità de' Pellegrini, e Conualescenti, si compiacque dar fine à li digiuni quadragesimali con apparecchiare lo Mense di Pesci in quantità considerabile, e volle, che non meno apparissero laute de le sere antecedenti; tanto che ne auanzarono in tanta copia. ch' hebbero occasione di parteciparne, e fare vn brindesi à la sua salute quasi tutti li Carcerati di Roma. Goderono anche ne i rinfreschi molti Eminentissimi, che furono ad assistergli, e molti Prelati, e Caualieri, che furono à seruire Le Dame ancora; Prencipesse, le Regnanti, & altre Titolate consolarono le pouere Pellegrine con la loro presenza à le Tauole di sopra. Vi è opinione, che ne le trè sere, Giouedi, Venerdi, e Sabbato Santo, che imbandirono li trè Signori Nipoti Regnanti arriuasse la spesa in tutto à la somma di diece mila Scudi.

DOMENICA, PASQVA DI RESVRRET-TIONE à li 14. Lo sparo di Castel Sant' Angelo ne l' Aurora auuisò vn giorno più licto de gl' altri. Doppo la Messa cantata in Cappella Papale conl'assistenza de gl' Eminentissimi Signori Cardinali, si mostrò il Volto Santo, la Croce, e Lancia e poscia Sua Santità si portò in Sedia sopra à la Loggia-Paolina, oue diede la Benedittione al Popolo, che in quantità grande l'attendeua: sparò di nuouo il Castello, e secero il simile tutte le Soldatesche, che si trouavano in Piazza squadronate.

Statione à Santa Maria Maggiore, oue si mostrarono due volte le Reliquie, e furono le seguenti.

1. Vn Dente di San Filippo Neri, Fondatore de la Congregatione de l'Oratorio, possoui nel 1627.

Il Capo, & altre Reliquie di Santa Bibiana Ver-

gine, e Martire.

3. Due Dita, & il Mento di Sant' Anasolia Vergine, e Martire.

4. De la Cintura, e del Velo di Santa Scolastica, e delle Reliquie de le Sante Caterina, Eufemia, Anna, Paolina, e Felicita.

5. La Tonicella aspersa del Sangue, con la quale San Tomaso Arcinescono Canenariense dicena Messa, quando fu martirizzato.

6. Di un Braccio, del Sangue, del Cernello, del Cilitio, del Cappuccio, & altre Reliquie del medesimo

San Tomofo .

7. La Pianeta, la Stola, il Manipolo, con che diceua Messa San Girolamo in Berlem ne la Cappella del Santissimo Presepio de Nostro Signore Giesù Cristo; il Capo del quale ripofa ne la medesima Basilica.

Il Capo con altre Reliquie di S. Marcellino Pa-

pa, e Marsire.

Vn Braccio con altre Reliquie di San Giuliano Martire.

10. I Gorpi de' Santi Simplicio, Beatrice, e Faustino Martiri.

11. Vn Braccio di S. Cosimo Martire.

12. Del sangue, del Ceruello, del Cilitio, & altre

Reliquie del medesimo San Cosimo Martire.

13. Di un Braccio di Sant' Abondio. De le Reliquie di S Sebastiano, di S. Biagio, e di Santo Stefano Protomartire , e di S. Gio: Battista .

14. Il Mento con altre Reliquie di San Zaccaria

Padre di San Gio: Buttista.

Son Paolo; il Corpo del quale è sono l'Altare Maggiore ne la medesima B. silica.

16. Il Braccio con altre Reliquie di S. Luca Euangelista, che dipinse l'Imagine de la gloriosa Vergine

Maria, che è ne la medesima Basilica.

17. Vn Braccio di San Matteo Apostolo, con altre

Reliquie .

- 18. Il Capo di San Mattia Apostolo, il Corpo del quale è sotto l'Altar Muggiore ne la medesima Basilica.
- 19. De le Reliquie de' Sauti Pietro, e Paolo, Andrea, Giacomo, Estippo, Tomaso, e Bartolomeo Apostoli: de la Madonna, e di San Giouanni Euange, lista.
- 20. De le Relianie de gl'altri Apoctoli, e di molti altri Martiri, Confessori, e Vergini.

21. De la Cintura, e del Letto de la Gloriosissima

Vergine Maria.

- 22. De la Veste surpurea, de la Sponga, de la Sindone, e del Sepolero del Nostro Signore Giesù Cristo.
- 23. Del Legno de la Santissima Croce di Nostro Signore Giesù Christo.
- 24. La Cuna di Nostro Signore Giesù Cristo; con alcuni pezzi de le Fasce del medesimo.

Si come si fece ne la Basilica di San Giouanni Laterano 2 quali furono.

- 1. De le Religuie di Santa Barbara Vergine, e Martire.
  - 2. Il Cape di San Pancratio Martire.

3... Il Capo di San Zaccaria Padre di San Giovanni Battista.

4. Il Cilicio di Santa María Maddalena.

: 5. Vna Stalla di S. Lorenzo Martire.

6. Parte de la Caiena, con la quale fu condotto

San Giouanni Euangelista da Efeso à Roma.

7. La Tazza, done benè il veleno San Giouanni Euangelista senza nocumento alcuno, & hauendone li Ministri beuto, subito caddero morti.

8. Le Vesti del medesimo San Giouanni, che poste

sopra quelli, che erano morti, subito resucitarono.

9. De le Ceneri , e del Cilitio di San Giouanni Battista.

10. Del Mento del medesimo San Giouanni Bat-

11. Vn. Dente di San Pietro Apostolo.

12. De le Vesti, e Capelli de la Gloriofa Vergine Maria.

13. La prima Camiscia, che sece la gloriosa Vergine Maria à Nostro Signore Ciesù Cristo.

14. Del Linteo, con il quale il Nostro Signore Gie-

sù Cristo afringò li Piedi à gl'Apostoli.

15. De la Spouga, con la quale fù offerto il Fiele, e l'Aceto al nostro Signore Giesù Cristo in Croce.

16. Del Sudario con alcune gocce di Saugue del No-

Stro Signore Gresu Cristo.

17. Vna Tauola fatta de le Ceneri di molti Santi Martiri, nel cui mezzo è un pezzo del Lègno de la Santissima Groce del Nostro Signore Giesù Gristo.

di Nostro Signore Giesù Cristo, menire pendeua nel Le-

gno de la Croce e motre altre Reliquie.

19. Le due Teste de' Santi Apostoli, Pietro, e Paolo.

T 2 Et

148 Et à Santa Prassede con quest' ordine. Prima da la parte de l'Altare di Santa Prassede.

De le Reliquie di S. Zaccaria Padre di San Gio: Battista: e parte del Capo di San Bartolomeo Apo-Stolo .

Del Capo di San Luca Euangelista: e de le Pie-2. tre con le quali fù lapidato Santo Stefano Protomar-

tire.

3. De le Reliquie di San Giacomo Interciso : e del Braccio di S Fabiano Martire.

De le Reliquie di San Nicolò Vescono, e Confes Jore: di San Mauro Abbate: & Efrem Monaco.

Parte de la Tonica di San Francesco Confessore:

e de le Reliquie di San Tomaso d' Aquino.

6. De le Reliquie de le undeci mila Vergini: e di San Bernardo Abbate di Chiaranalle.

7. De la Veste di Santa Caterina Vergine, e Martire : e de le Reliquie di Santa Chiara Vergine.

De le Osa di Santa Paolina Vergine, e Martire:

e del Sepoloro della gloriofa Vergine Maria.

9. Parte d' un Braccio di S. Stefano Protomartire: e di San LorenZo Martire.

10. Del Ginocchio di San Gregorio: e del Braecio

di San Matteo Apostolo, & Enangelista.

11. Il Capo di Santa Paolina Vergine, e Martire:

12. Il Braccio di Santa Prassede Vergine.

13. La Sponga, con la quale Santa Prassede raccoglieua il Sangue de' Santi Martiri, e lo portaua nel Pozzo di Cafa sua, done al presente si vede ne la sua Chiefa sotto la grata di ferro: e de le Reliquie de' Sansi Crisunto, e Daria.

14. Parte de la Crose di Sant' Andrea Apostolo.

149

15. De la Canna, con la quale fit dato da berel'Aceto, & il Fiele sù la Croce al Nostro Signore Giestò Cristo; e del Sepelcro del medesimo Nostro Signore.

16. Vn Vaso con il Sangue, & Ossa di 2300. Corpi de Santi Martiri, che sono sotto l'Altar Maggiore de

l'istessa Chiesa.

## Da la parte di Santa Pudentiana à mano manca?

1. Due Denti, vno di San Pietro, e l'altro di S. Paolo Apostoli.

2. De le Reliquie di Sant' Anania, uno de li 72.

Discepoli .

- 3. De la Camiscia de la gloriosissima Verginca Maria.
  - 4. Del Lenzuolo del Nostro Signore Giesti Cristo .

5. Del Braccio di San Filippo Apostolo.

6. De la Verga di Moise.

7. Parte de' Bracci di San Barnaba Apostolò; di S. Seuerino Martire: de le Re'quie di San Benedetto Abbate; e de la Terra, sopra la quale stette ad orare. Nostro Signore Giesù Cristo.

8. De le Reliquie de Santi Gallo, e Sabba Ab-

bati.

9. De le Reliquie de' Santi Quaranta, i Corpi de' quali ripofano ne la Capella de la Colonna fotto quel Porfido rotondo: e de le Reliquie di Santa Costarza, ò Costantina fizlia di Costantino Imperatore.

10. Del Velo di Sant Agara: e de la Sponga, con la quale fù dato da bere in Groce al Nostro Signor

Giesù Cristo.

stoli; e de Santi Cosimo, e Damiano: de la Costa

di Sant' Alessio: e del Braccio di San Colombano Abbate.

12. Del Braccio di can cebastiano Martire : e de

le Relique de' Santi Innocenti.

San Pietro dono à Pudente Padre di Santa Fras-

sede.

- 14. De le Réliquie di San Giouanni Battista: del Linteo, con il quale Nostro Signore Giesù Cristo asciugò li Piedi à gl' Apostoli.: & i Panni, ne' quali su inuolto il Nostro ignore Giesù Cristo ne la sua Natiuttà:
  e de la Pietra di Moisè.
- 15. De la Cocolla di San Gio: Gualberto Abbate, Institutore de l'Ordine di Vall' Ombrosa: e del Liquore di San Mauro Abbate.

16. De la Manna, che rescina dal Sepolero de la

gloriofa Vergine Maria.

Giesti Cristo, sopra la quale li Soldati posero le sorti.

18. Tre Spine de la Corona, quale fu posta in Ca-

po al Nostro Signore Giesù Cristo.

In una Cappella vi è la Colonna, oue fù ligato il Nostro Signore Giesù Cristo quando riceuè 5666, battiture ne la sua Passione.

E dentro il Pozzo di mezzo la Chiesa vi è del Sangue di circa 40 mila Martiri raccolto da Santa Pras-

sede.

L' Espositione del Santissimo à San Carlo de Catinari; à Giesù, e Maria; & à Sant' Agostino con-Musica, e Sermoni, solita de le Seconde Domeniche di ogni Mese.

In San Giacomo de Spagnuoli la Compagnia. de la Resurrettione pose l'Oratione de le Quarant Ore, e durò li trè giorni di Pasqua, e nel secondo giorno vi s'incontrorono le correnti; sono soliti di fare vna Festa singolare, & in quest' Anno li conuenne trasportarla per il tempo contrario Riferirò le fue qualità à li 25. nel giorno di San Marco, che si celebrò. Furono in questo giorno esposte le Quarant' Ore; e la Santirà di Nostro Signore vi concesfe vn' Indulgenza straordinaria in forma di Giubilco simile à quella, che concesse à la Rotonda per la Processiene 'de' Santi Martiri Rasio', & Anastasio: cioè, che dentro le trè Feste di Pasqua chi visitaua vna fol volta in gratia la Chiesa di San Giacomo de' Spagnuoli, & iui faceua Oratione al Santifimo espostoui, acquistaua, come se per trè volte hauess visitato le quattro Chiese destinate per il conseguimento dol Santo Giubileo.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 532. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1261.e Donne 419. Furono anche ristorati 57. Conualescenti.

L' Eccellentissimo Sig. Prencipe Don Giouanni Battista Pansili apparecchiò, come Scalco, le Mense di questa sera à Pellegrini, e gli sece non solo prouare l'Agnello benedetto, mà doppo due Seruitij di Vitella, volle, che ciascuno si ricordasse di chi li cibò, mentre gli toccò in sorte vna Colomba-Frutti, e Fiori; Vini, e Consettioni surono dispensati da prodiga mano, & i rintreschi in tanta copia, che sece anche n tare la sua splendidezza ne le Acque gelate. Fù assistito da gli Eminentissimi Altieri.

tieri, Carpegna, Colonna, Cibo, & altri, che vi concorsero ad onorarlo : su poi seruito da molti Prelati, e Caualieri; e da le Dame, le medesime quasi de le altre sere, furono seruite le Pellegrine.

LVNEDI' DI PASQVA à li 15. Statione à San Pictro in Vaticano, c Cappella Papale, ouc non assistè Sua Santità, riposando per ricondursi doppo desinare al Quirinale, come fece ne la suasolita Sedia. Il giorno si mostrarono in San Pietro tutte le Reliquie iui esistenti due volte, cioè, auanti, e doppo Vespero, il numero de le quali è il seguente.

De le Reliquie de Santi Nereo, & Archileo, Pancratio, Agabito, Primo, e Feliciano Martiri, e di San Gregorio; il Corpo del quale si conserua ne la medesima Sacresanta Basilica.

De la Costa di San Venantio da Camerino

Martire.

3. De la Costa di Santa Giulitta Vergine, e Martires.

4. De le Reliquie de' Santi Calisto, Fabiano, Martino Sommi Pontifici , e Martiri , e di San Sisto Primo ; il Corpo del quale si conserna ne la medesima Sacrosanta Basilica.

5. De le Reliquie de Santi Alessandro, Filippo, e Desiderio Martiri, e di Sant' Eustatio Abbate Luso-

mense, e di San Tomaso d' Aquino.

De le Reliquie di 'an Sisto II. Papa, e Martire, e di San Giouanni Papa I. il corpo del quale riposa ne la medesima Sacrosunta Basilica.

7. Reliquie di San Policarpo Vescono, e Martie: e de

e de' Santi Zosimo, Proto, e Gianuario Martiri: e di San Bonifacio Papa IV. il Corpo del quale riposa ne la medesima Sacrosanta Basilica.

Reliquie de' Santi Ilario, e Martino Vescouo, e Confessore; di Sant' Orso Abbate; di San Paolo primo

Eremita; e di S. Antonio.

Reliquie de' Santi Sanino, Luciano, e Donnino Martiri; e di Sant' Alessio Confessore, la cui morte fù miracolosamente riuelata ne la medesima Sacrosanta Basilica.

Cilitio, Tonica, e Capelli di S. Francesco Conic. fessore; e del Sangue, che vsci da le sue Stimmate: e del

Capo di S. Antonio da Padoa.

11. Reliquie de' Santi Dottori, Girolamo, Basilio, e Gregorio Magno, il Corpo del quale si conserua ne la medesima Sacrosanta Basilica.

Reliquie de' Santi Leoni I. II. 111. e IV. Pontefici, e Confessori; i Corpi de' quali sono ne la medesse

ma Sacrosanta Basilica.

13. Reliquie di Santa Caterina Vergine, e Martire; e de l'Olio, che miracolosamente scaturisce dal suo Corpo.

14. Reliquie de le Sante Teodora, Bibiana Vergi-

ne, e Marire; e di S. Maria Iacobi.

15. Reliquie de le Sante Susanna, Colomba, Domitilla Vergini, e Martiri: e di Santa Balbina, e Rufina Vergini.

Del Capo di Santa Pudentia, e Margarita

Vergini .

17. Del Braccio di Sant' Agata Vergine, e Martire:

e del Velo, e Sangue del suo Martirio.

18. Del Braccio di Santa Maria Egettiaca : e de li Capelli di Santa Maria Maddalena.

154 19. Del Braccio di San Guglielmo Confessore.

20. Il Braccio di S. Gregorio Nazianzeno il Corpo del quale si conserua ne la medesima Sacrosanta Bafilica.

Il Braccio di San Magno Arciuescono di Trani Martire: e de le Reliquie di S. Leone Papa IX. il Corpo del quale riposa ne la medesima Sacresanta Bafilica .

Del Braccio di San Vincenzo Martire, e de

le Reliquie di Sant' Anastasio.

Il Braccio di San Longino Martire, il quale con la Lancia aperse il Lato di Nostro Signore Giesia Cristo.

Il Braccio di San Giuseppe ab Arimatia, il 24. quale depese il Nostro Signore Giesù Cristo da la Santillima Groce.

25. Vna Gamba di S. Seuero Arciuescono di Rauen-

na Confessore.

26. V na Spalla di San Cristofaro Martire.

27. De la Spalla di Sant' Ansouino Vescouo di Ca-

merino Confessore.

- Vna Spalla di San Gio: Grisostamo, il Corpo del quale si conserua ne la medesima Sacrosanta Bafilica .
  - 29. Vna Spalla di Santo Stefano Protomartire.

30. Gola di San Bragio Vescono, e Martire.

Il Mento di San Seruantio Vescouo Tugrense Confessore.

Il Capo di Santa Petronilla Vergine, il Corpo de la quale riposa ne la medesima Sacrosanta Ba-Clica.

Il Capo di S. Menna Martire. 330

Il Capo di S. Giacomo Interciso Martire. 340 35. Del 35. Del Capo di S. Sebastiano Martire.

36. Il Capo di S. Lamberto Vescouo di Traietto Martire.

37. Il Capo di San Magno Arcinescono di Trani

Martire.

38. Il Capo di S. Damaso Papa . e Confessore.

39: Il Capo di San Luca Euangelista, collocato ne la medesima Sacrosanta Basilica da San Gregorio Papa.

40. Vn Tormento, con il quale si lacerauano le

carni de' Santi Martiri.

41. La Coltra, con la quale coprinano i Corpi de Santi Martiri, quando si portanano à sepellire ne la medesima Sacrosanta Basilica.

42. De la Costa di San Lorenzo Martire.

43. De li Carboni, con li quali fù arrostito, e del grasso, che deliquò dal suo Santissimo Corpo.

. De le Reliquie di Santo Stefano Protomarsire;

e de le Pietre, con le quali fu lapidato.

- 45. De le Reliquie de'Santi Apoctoli, Andrea, Barsolomeo, Giacomo Maggiore, e de le Ceneri di San Giouanni Battista.
  - 46. Altre Reliquie di Sant' Andrea Apostolo.

47. Vu Dito di San Luca Euangelista.

48. Vn Dito del Beatissimo, e Gloriosissimo S. Pie-

ero Prencipe de gl' Apostoli.

- 49 Le Imagini de' Santissimi Apostoli Pietro, e. Paolo, che apparuero à Costantino Imperatore, quando si conuerti à la Santissima Fede.
- 50. De la Cuna, e Fieno del Presepio di Nostro Signore Giesù Cristo; e del Velo de la sua Santissima Madre.
  - 51. Croce, che Giustino Imperatore dond à la me-V 2 desima

desima Sacrosanta Basilica, dentro la quale è del Legno de la Groce del Nostro Signore Giesù Cristo.

52. La Lancia, con la quale Longino trafisse il

petto al Nostro Signore Giesù Cristo Crocefisso.

53. Quattro gran pezzi del Legno de la Sansissima Croce, oue morì il Nostro Signore Giesà Cristo.

54. Il Volto Santo del Nostro Signore Giesù Cristo impresso nel Linteo de la Veronica, mentre venivale asciugato il sudore nel portare sù le Spalle la Groce al Caluario.

Seguitò il concorso à S. Giacomo de' Spagnuoli;

l'espositione del Santissimo, e l'Indulgenza.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 330. Pellegrini trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1234. e Donne 862. Furono anche ristorati 62. Conualescenti.

Monsignor Illustrissimo Ferdinando Raggi Chierico di Camera hebbe l' incombenza d' imbandire à sue spese le Mense à Pellegrini sudetti, quali partirono satiati, stupiti insieme, e contenti, perche si poterono portar via anche da far colatione per la matina seguente. Non su esorbidante l' apparecchio, nè di gran comparsa; mà si potè dire, che vi era l' vtile, se non vi era la pompa. Fù onorato da gl' Eminentissimi Altieri, e Carpegna, & altri. L' Eccellentissimo Signor Prencipe Don Angelo Altieri con buona comitiua di Prelati, e Caualieri lo assistimo. Vi sù il suo rinfresco, anche per le Dame, che appagarono le pouere Pellegine con la loro presenza.

MARTEDI', terza Festa di Pasqua à li 16. Statione à San Paolo suori de le Mura, oue si vide scoperto quel miracoloso Crocesisso. E sù l'Altare di mezzo surono esposte le altre Reliquie, che si conseruano in quella Basilica, e sono le seguenti.

- 1. Del Legno de la Croce Santissima di nostro Signore Giesù Cristo.
  - . De la Veste de la Beatissima Vergine Maria.
- 3. Il Capo di Sant' Anania, uno de li settanta due Discepoli.
  - 4. De la Sammaritana Martire.
  - 5. Di Santo Stefano Protomartire.
  - 6. Di San Marco Papa, e Martire.
  - 7. Di San Celestino Papa, e Martire.
  - 8. Di Sant' Olderico Martire.
  - 9. Di San Giusto Martire.
  - 10. Di S. Gordiano Martire:
  - 11. Di San Grifante Mariire.
  - 12. Vn Braccio di Sant' Anna.
  - 13. Di Sant' Aleffio Confessore:
  - 14. Di San Nicolò Vescouo.
  - 15. Di San Giacomo Maggiore.
  - 16. Di San Giacomo Minore.
  - 17. Catena di San Paolo Apostolo.
  - 18. Braccio di San Paolo Apostolo.
  - 19. Gamba di Sant' Andrea Apostolo.
  - 20. Di San Sisto Papa, e Martire.
- 21. Reliquie de' Santi Andrea, Bartolomeo, Matteo, e Mattia Apostoli.
  - 22. Di San Luca Euangelista.
  - 23. De' Santi Innocenti.
  - 24. Di S. Stefano Protomartire.

- 25. Di Sant' Alessandro Papa, e Marsire.
- 26. Di San Lorenzo Martire .
- 27. Di S. Sebastiano Martire.
- 28. Di San Vincenzo Martire.
- 29. Di San Dionisio Martire.
- 30. Di Sant' Hermete Martire .
- 31. Di San Biagio Martire.
- 32. Di Sant' Euentio Martire.
- 33. Di San Pietro Martire.
- 34. Di Sant' Epafra Martire.
- 35. De Santi Gordiano, & Epimaco Martiri.
- 36. De' Santi Grisanto, e Daria Martiri.
- 37. Di San Gregorio Papa.
- 38. Di San Celestino Papa.
- 39. Di San Benedetto Abbate:
- 40. Di Sant' Olderico Confessore .
- 41. Di Sant' Agnese Vergine, e Martire.
- 42. Di Santa Scolastica Vergine .
- 43. Di Santa Lucia Vergine, e Martire.
- 44. Di Santa Ilaria Vergine.

Vi sono molte altre Reliquie di Santi, e Sante, i Nomi de le quali sono scritti nel Libro de la Vita: oltreil Mirocoloso, & antico Crocesisso, detto di Santa Brigida.

Festa anche in San Giouanni Laterano, per la Translatione de le Teste de' Gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo, quali si mostrarono più volto. Continuò il Giubileo à San Giacomo de' Spagnuoli.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 153 Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huo-

mini

mini 812. e Donne 158. Furono anche ristorati 73. Conualescenti.

Monfignor Illustrissimo Francesco del Giudico Chierico di Camera, come Scalco, nientemeno de gl'altri suoi Concamerarij si diportò ne l'imbandimento de le Mense per li Pellegrini di quell. sera: anzi parue più bella la comparsa, per la quantità de' Fiori, e Frutti freschi, venuti da Napoli à posta per Feluca; confortarono questi la vista de' risguardanti, mà la sustanza de le Pietanze ristorò, e satiò li stomachi de gl'alloggiati Forastieri. Fù onorato de l'assistenza de gl' Eminentissimi Altieri, Carpegna, & altri; da gl' Eccellentissimi Signori Nipoti Regnanti; & assistito da molta Prelatura, & altri Signori, che in buon numero in tutti li tempi de l' ANNO SANTO si sono fatti vedere ad esercitare vna tanta opera pia. Vi furono anche quasi tutte le Dame solite, e parteciporono de li rinfreschi, che non mai parea potessero finire in quella sera.

MERCOLEDI' à li 17. Statione à San Lorenzo fuori de le Mura. La Festa di Sant' Aniceto Papa, e Martire su celebrata con bellissimo Apparato, e Musica nel Palazzo de l' Eccellentissimo Signor Duca Altemps, Messa, e Vesperi, oue è il suo Corpo in vna Cappella nobilmente conservato.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato in Santa Maria de l' Orto.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 134. Pellegrini, ttà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 430. e Donne 237. Furono anche ristorati 84. Conualescenti.

L' Offitio di Scalco in quosta sera l'esercitò Monfignor Illustrissimo Domenico Maria Corsi Chierico di Camera, oggi Cardinale, e non meno de gl'antecedenti sece risplendere la sua generosità ne l'apparecchio nobile, e pingue; tanto che quei Porporati, che l'onorarono de la loro presenza, & assistenza, sodarono l'imbandimento misurato in anantaggio. Goderono de' soliti rinsieschi Caualieri, e Dame, e molti Presati, che v'interuennero ad esercitare il piaceuole trattenimento di Carità.

GIOVEDI à li 18. Statione à Santi Apostoli.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 278. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 592. e Donne 216. Furono anche ristorati 91. Conualescenti.

Monsignor Illustrissimo Giouanni Battista Costaguti con generosità misurata da Scalco prattico imbandì à sue spese le Mense de' Pellegrini, tanto che sù stimato l'apparecchio, non solo per la varietà de le viuande, quanto per la simetria del ripartimento: Vini buoni à le Tauole de' Pellegrini, & Acque sresche diuerse à la Bottiglieria, per li Signori Cardinali, Prelati, e Prencipi, che l'onorarono de la loro presenza; Caualieri, e Dame, che al solito seruitio assuesatte, si sarebbero rese pigre, se hauessero tralasciato anche in questa sera d'impiegarsi in tanta Carità.

VENERDI' à li 19. Statione in Santa Maria ad

Martires, & in Santa Maria sopra Minerua.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di San Tomaso de gl' Inglesi.

Ne

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 101. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 308. e Donne 80. Furono anche ristorati 91. Con-ualescenti.

In questa sera non vi su Scalco particolare, mà l'istessa Compagnia apparecchiò à sue spese le Mense à i Pellegrini. Non perciò si disturbò l'occhio, se non mirò quelle tante pompose portioni, poste in imbandimento le sere addietro, e non mai vedute simili, ne anche ne gl'ANNI SANTI antecedenti. Furono trattati li Pellegrini in questa sera con li seruitij soliti, che dà l'Ospitio, e più tosto in auantaggio.

SABBATO à li 20. detto in Albis. Cappella. Papale nel Palazzo Apostolico al Quirinale, oue Sua Santità si compiacque fare la Benedittione di molte migliara di Agnus Dei di Cera, e distribuirne poi al Sacro Collegio, a' Prencipi del Soglio, a' Signori Ambasciatori, à la Prelatura, à la Famiglia, a' Caualieri, Cittadini, e Forastieri. Ne sece poi conseruare in Guardarobba gran quantità per distribuirne col tempo à diuoti Pellegrini, & altri, che tuttauia ne vanno richiedendo. Statione in San Giouanni Laterano.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 146. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 282.e Donne 74. Furono anche ristorati 106. Conualescenti.

Nè anche in questa sera su impegato alcun Personaggio particolare ad imbandire à sue spese le Mense a'Pellegrini: vi surono bensì molti Caualieri, e Dame à seruite.

X

DOMENICA IN ALBIS à li 21. Statione à San Pancratio. Si mostrarono le Reliquie in Santa Maria in Trasteuere, e surono le seguenti.

1. De le Reliquie de le Sante Brigida Vedoua, Costanza Vergini.

2. De la Spalla, con altre Reliquie di Santa Teon

dora Vergine, e Martire.

3. Vn Braccio, e Costa, con altre Reliquie di San-

ta Giustina Vergine, e Martire.

4. De le Reliquie de le Sante Elisabetta Madredi S. Giouanni Battista, Rusina, Pudentiana, e Giusta Vergini, e Martiri.

5. De le Reliquie di Santa Margarita Vergine, e

Martire .

- 6. La Testa di Sant' Appollonia Vergine, e Mar-
- 7. De le Reliquie de le Sante Aurelia, Agnese, e de le Vndeci mila Vergini, e Martiri.

8. De le Reliquie di Santa Maria Maddalena.

9. De le Reliquie de li Santi Galgario, & Alessio Confessori.

10. De le Reliquie di S. Girolamo Dottore di San-

sa Chiefa.

11. Vn Braccio di San Nicolò Vescouo, e Confes-

fore.

- 12. De le Reliquie de li Santi Damaso Papa, Seuerino, Remigio, e Giouanni Crisostomo Vescoui, e Confessori.
- 13. Vn Braccio, & vn Dente con altre Reliquizadi S. Giulio Pontesice, e Confessore; il Corpo del quale, si conserua sotto l'Altar Maggiore de la medesima Bassilica.

14. Vn

14. Vn Braccio di San Valentino Martire, e de le Reliquie de' Santi Eustachio, Mauritio, e Compagni: de' Santi Teodoro, e Feliciano; e d'altri Santi Martiri, e Sante Vergini, e Martiri.

15. Il Corpo di Sant' Ermogene Martire.

16. Vn Braccio, con altre Reliquie di San Quirino Vescouo, e Martire, il Corpo del quale si conserua sotto l'Altar Maggiore de la medesima Basilica.

17. De la Spalla con altre Reliquie di S. Calepodio Prete, e Martire, il Corpo del quale si conserna sotto

l' Altar Maggiore de la medesima Basilica.

18. De le Reliquie de' Santi Giorgio, Pantaleone,

Cosimo, e Damiano Martiri.

19. De le Reliquie de li Santi Gregorio, e Martino Vescoui, e Confessori: e de li Santi Biagio, & Ignatio Vescoui, e Martiri.

20. De le Reliquie de li Santi Sisto, e Stefano Pon-

tefici , e Confessori:

Pontefice, e Martire, il Corpo del quale si conserua sotto l'Altar Maggiore de la medesima Basilica.

22. Vn Braccio di San Calisto Pantefice, e Martire, Fondatore di questa Infigne Basilica, il Corpo del quale si conserna sotto l'Altar Maggiore de la me-

desima.

23. De le Reliquie di San Lorenzo Martire.

24. De le Reliquie di Santo Stefano Protomartire.

nore. Vn Braccio de l'Apostolo San Giacomo Mi-

26. De le Reliquie de l' Apostolo S. Giacomo Mag-

164

De le Reliquie di Sant' Andrea Apostolo. 27. Vn Dente del Prencipe de gl' Apostoli San Pie 28. tro.

Vn Braccio del medesimo San Pierro?

30. De le Reliquie de San Gionanni Battista.

Del Velo, e de li Capelli de la Gloriosissima 31. Vergine Maria .

Del Presepio del Nostro Signore Giesù Cri-

Jil .

Del Santissimo Sudario del Nostro Signores Giesu Cristo.

De la Sponga, con la quale sopra il Santissimo Legno de la Croce fu offerto Aceto, e Fiele al Nostro Signore Giesù Cristo.

35. Del Legno de la Santissima Croce del Nostro

Signore Giesis Cristo.

L' Espositione del Santissimo su ne la Chiesa de le Stimmate; de la Morte, & Oratione; di Sant' Orsola; e de la Madalena de' Padri Ministri de gl' Infermi, solita de le terze Domeniche d'ogni Mese, con Musica, e Sermoni.

Fù apparata la Basslica di San Pietro con i suoi bellissimi Damaschi Cremesi à Trine, e Frangie d' Oro, e con Musica à quattro Cori, guidata dal Signor Antonio Masini, Maestro di Cappella di detta Basilica, e de la Maestà di Suetia: e con l'assistenza de gl' Eminentissimi Signori Cardinali de la Sacra Congregatione de' Riti, fù celebrata la Beatificatione del Venerabile Padre Giouanni de la Croce, primo Carmelitano Scalzo. A l'intuonare, che fecero li Musici del Te Deum laudamus fu sco-

perto il Quadro con la sua Essigie, posto sopra l' Al-

tare de la Catedra di San Pietro, e con lo sparo de<sup>2</sup> Mortaletti in Piazza, & al suono de le Trombe à le Porte su scoperto l'altro Quadro, posto sotto la

Loggia de la Benedittione.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima de la Croce, e Cinque Piaghe venuta da Virerbo, vestiti gl' Huomini di Sacco bianco rustico, coperti il volto, e scalzi, innumero di 106. con vna sola Croce liscia, e pesante con Lancia, e Sponga, portata da vn solo inmezzo à due Fratelli, che portauano in mano du Teste di Morto. Incontrata, e riceuta, come aggregata, fuori di detta Porta da la Venerabile Archiconfraternità del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore Giesù Cristo in Santi Lorenzo, e Damaso, e condotta in detta Chiesa, riceuè la Benedittione con il Santissimo Sacramento, iui esposto à tale effetto (il simile sù fatto poi anche à tutte le altre ) d'indi fù guidata à l'Ospitio, accomodato per l'alloggio nel Palazzo de' Signori Maculani dietro à la Chiesa di Sant' Agnese, e cibati, & alloggiati per trè sere : fatte le loro Dinotioni, se ne ritornarono à le loro Case sodisfatti, e benedetti. Lasciarono di recognitione Cento Piaffre.

La Seconda fù la Compagnia di Sant' Ansano di Siena con Sacco rosso, e mozzetta nera, in numero d' Huomini 53., e 12. Seruitori, che ne l'alloggio furono trattati disseremente. Fù incontrata, e riceuta suori de la Porta, come aggregata, da la Compagnia di Santa Caterina di Siena in StraduGiulia, Nationale, e condotta al loro Ospitio poco distante, su cibata, & alloggiata per trè sere: partì

poi à suo commodo sodisfatta, e benedetta. Lasciò di donatiuo 50. Piastre.

Entrarono per la Porta di San Giouanni Laterano trè Compagnie vnite, venute da Pietra Vairana, Diocese di Teano in Regno. Vna con Sacco bianco, e coperti. Vna con Sacco bianco, e mozzetta nera. E l'altra con Sacco bianco, e Mozzetta rossa: tutte trè guidate da vna Bandiera, e trà tutte erano Huomini 90., e Donne 60. E come non aggregate surono riceute in Campo Vaccino vecchio da dieci Fratelli con Saccorosso, & vn Mandatario de l'Archiconstraternità de la Santissima Trinità, e condotte à l'Ospitio surono cibate, & alloggiate per trè sere, ad vso de' Pellegrini. Non lasciarono Elemossina, e partirono contente, e benedette.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato ne la Chiesa di Santa Croce, e San Bona-

uentura de'Lucchesi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 254. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 454. e Donne 150. Furono anche ristorati 126. Cenualescenti.

Monsignor Illustrissimo Carlo Bichi Chierico di Camera, poi Auditore de la medesima, si riserbò in questa sera à fare da Scalco, e su gradito il suo pensiere, mentre con poca briga, e con lo sborso di molti scudi compì al desiderio de l'Ospitio, e sece risplendere la sua generosità. Consegnò cento scudi à la Compagnia, e questa prouedè à le Mense, e si cibarono li Pellegrini. Le Consettioni le diede poi di sua mano Monsignor Illustrissimo; e surono in tante monete, cioè a' Pellegrini non Sacerdoti,

& à le Donne cinque giulij per ciascuno, & a' Sacerdoti 10. giulij. Piacque communemente la risolutione, e su lodata la distributione da tutti, & insparticolare da quei Porporati, che l'onorarono de la loro assistenza. Vi surono Prelati, Caualieri, e Dame, che s' impiegarono nel caritatiuo trattenimento. Vi surono anche in abbondanza li soliti rinfreschi.

LVNEDI' à li 22. In S. Giacomo de' Spagnuoli fù celebrata la Festa di Sant' Ermenegildo Rè de le Spagne, trasserita, con sontuoso Apparato, Musica,

e Panegirico in lingua Spagnuola.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 147. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 541: e Donne 106. Furono anche ristorati 115. Conualescenti. Le Cene in auuenire surono sattemà spese de l'Ospitio.

MARTEDI' a 11 23. Ne la Chiela di Santa Maria del Popolo fù fatta la Funtione di ferrare l'Imagine diuota de la Madonna con l'assistenza de' Signori Deputati, e de gl'Alabardieri di Monsignor

Illustrissimo Gouernatore di Roma.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato ne la Chiesa di San Bernardo à Termine.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia del Crocesisso, venuta da Cascia, à la quale erano vniti molti de i Luoghi conuicini, vestiti di Sacco nero con due Lanternoni, Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 272. e Donne 238. Torce accese 24. incontrata, e riccuta suori de la Porta da la Compagnia del Santissimo Crocesisso

în San Marcello, composta de la miglior Nobiltà di Roma, con l'assistenza de l'Eminentissimo Signor Cardinale Flauio Chigi Protettore, e Signori Duchi Mattei, Altemps, Lanti, & Acquasparta, Guardiani. Furono riceuti li Forastieri con le debite precedenze, e fatta la solita Funtione del bacio de la soglia de la Porta de la Città, furono condottiper il Corso à la Chiesa di San Marcello, e fattoli vedere il Santissimo Crocesisso, furono poi guidati à l'Ospitio, e cibati, & alloggiati per trè sere. Benedetti da Sua Santità, se ne partirono contenri, e per l'acquisto del Santo Giubileo, e per li buoni portamenti riceuti ne l' Ospitio, oue la terzasera lasciarono per atto di corrispondenza Cento Piastre. Hebbe per Compagni l'Eminentissimo Signor Cardinal Chigi à l'assissenza de la Cena à l'Ospitio gl' Eminentissimi Signori Cardinali Carassa, Franzone, Nini, & Acciaioli.

Ne l'Ospitio de la Santimma I rinità furono riceuti di prima entrata 146. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 5 14. e Donne 107. Furono anche ristorati 104.

Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 24. Fece l'entrata per Porta Angelica la Compagnia di Santa Maria Maddalena, venuta da Firenze con Sacco bianco, e Mozzetta nera con suo Stendardo, e Crocesisso; in numero gl' Huomini 160. Torce 12. accese, e Donne 25. incontrati dal Mandataro, e riceuta da la Compagnia di S. Giouanni Decollato, e Pietà; cibata, & alloggiata per trè sere al solito Ospitio: Nel partire, benedeta da Sua Santità, e contenta, lasciò di donatiuo quattro Vasi d'Argento di valuta circa 80. scudi.

Parti

Parti la mattina per il suo Arciuescouato di Manfredonia, detta Sipontina, l'Eminentissimo Signor Cardinale Vincenzo Maria Orsino di Grauina.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 136. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 336. e Donne 112. Furono anche ristorati 98. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 25. Festa ne la Chiesa di San Marco Euangelista, di doue andò tutto il Clero di Roma, e molte Fratarie processionalmente à la Basilica di San Pietro, à li quali surono mostrate le trè più Insigni Reliquie.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correntis su adorato ne la Chiesa de' Santi Quaranta de la

Compagnia de le Stimmate.

Entrò per la Porta di San Giouanni Laterano, esfece la comparsa in Campo Vaccino vecchio vna Compagnia venuta da Maranola, Diocesi di Gaeta con Sacco bianco, in numero di Huomini 55, non aggregata, su riceuta, cibata, & alloggiata per trè sere da la Compagnia de la Santissima Trinità de' Pellegrini. Lasciò di Elemosina 50. Boccali d'Olio.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima de le Cinque Piaghe, venuta da Poggio Mirteto in Sabina con Sacco bianco rozzo; coperto il volto, e scalzi, con vna semplice Croce, in numero gl' Huomini 86. e Donne 84. scoperte, e senza Sacco. Fù incontrata suori de la Porta da la Compagnia del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore Giesù Cristo in Santi Lorenzo, e Damaso, e condotra à la Chiesa, poi à l'Ospirenzo, e Damaso, e condotra à la Chiesa, poi à l'Ospirenzo, e mando, e condotra de la Chiesa, poi à l'Ospirenzo, e condotra de la Chiesa, poi à l'accie de la chiesa, poi de la chiesa, poi de la chies

tio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di

regalo scudi 42. e 50.

La Seconda fù vna Compagnia venuta da Salerno con Sacco biscio, coperti il volto, e scalzi, in numero di Huomini 35. incontrata, e riceuta suori de la Porta da la Compagnia de le Sacre Stimmate di San Francesco, con le solite loro diuote, & vmili cerimonie: Fù condotta à l'Ospitio, destinato invua commoda Casa, incontro à la Chiesa di S. Giouanni de la Pigna, oue alloggiata per trè sere, e cibata con estraordinaria carità, lasciò per regalo lo Stendardo picciolo, & ordinario, che haueua portato: partirono tutte contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 225. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 414. e Donne 140. Furono anche ristorati 96.

Conualescenti.

Le Feste, che si doucano sare in Piazza d'Agona, volgarmente detta Nauona, per la Notte de la Resourcettione, à cagione de la pioggia surono trasportate à questa sera, e riuscirono con quiete. Per renderse note à chi non le vidde, ne ridirò vn succinto.

Comparue per tanto tutta la Piazza circondatada va ripartimento di Traui coperti di Alloro, tramezzati di Festoni, e sopra ornato di continui Luminari, Torce di Cera, e Lanternoni. A la facciade le quattro Strade principali, che feriscono il centro de la Piazza, si vedeano delineate à color di pietra bianca quattro gran Porte; sopra ciascuna de le quali vi erano poste le Armi del Pontesice Regnante, e de la Maestà del Rè di Spagna: in mezzo de le quali si leggeuano diuersi Elogij latini, & Epigrammi.

## APRILE. 171

Ne la Porta, the riguarda la Strada verso S. Pantales si leggena.

CIRCUM AGONIUM INGREDERE VIATOR . NON AGONALES ILLIC, VT OLIM LVDOS SPECTATVRVS SED CRISTYM AB AGONE TRIVMPHANTEM VENERATVRVS VT DVM IN COELVM ASCENDENTEM SYSPICIS DELVSAM SE SCIAT AB HISPANA PIETATE VETVSTA GENTILITAS.

Da la parte, che riflette la Piazza, vi era delineato.

DVM VARIO CIRCUM LUCENTEM LUMINE CERNIS. CREDIS AGONALES HOSPES ADIRE FOCOS: FALLERIS, E TENEBRIS DVM LVMINIS AVCTOR AD ASTRA SURGIT, FIT NITIDUS NOX TENEBROSA DIES.

Ne la Porta, che guarda la Piazza di Torre Sanguigna, vi era scritto.

VENERARE ROMA 'CIRCUM AGONIUM NUNC CRISTO AB AGONE AD COELVM REDEVNTI DESTINATVM, TAM BENIGNO MARIS STELLE MARIAE ASPECTY, QVAM FACIBUS ARDENTIBUS HISPANORUM AFFECTUS SIGNIS RELVCENT .

Da la parte, che guarda il Trionfo, si miraua scritto.

DVM RESERAT DIVI SACRA CLEMENS OSTIA PETRI, TERGEMINA ASTRORVM LVCE MICANTE POLO; TVNC XPM AD SVPEROS DEMONSTRAT HIBERVS EVNTEM, SIC PATVLAM AD COELVM STERNIT VTERQVE VIAM. Ne

172 APRILE. Ne la Porta, che guarda in Piazza Madama, Gleggena.

Ingredere Viator,
ET QUAE HISPANA PIETAS OB OCVLOS PONIT.
MENTE CONTEMPLARE.

HIC ASCENDENTEM IN COELVM CRISTVM,

ILLING VIRGINEM ANHELANTER SVBSEQUENTEM:

TV MATREM IMITARE, VT FILIVM SEQUARIS,

Da la parte, che guarda il Trionfo, vi cra notatoà

DVM COELVM, E TVMVLO SCANDENTE PER ÆTERA XPC INNVMERA CIRCVM LVCE MICARE VIDES. MIRARIS MATREM, TOTISQUE, OCVLISQUE SEQUENTEM, SIC TRAHIT AD NATVM TE (PEREGRINE) TVVM.

Ne la Porta : che guarda la Strada di S. Biagio :

Ne mireris Hospes.

FORVM AGONALE, NVNC AGNONALE NVNCVPANDVM,
DVM AGNO, QVI CRISTVS EST, SPONTE OBLATO
SPECTATRICE MARIA AD COFL VM REDEVNTI,
BEATA IN 10 AGNES
FACVLTAS ITINERIS COMITES SVBMINISTRAT.

Da la parte, che guarda il Trionfo, si leggeua.

Hospes Agonales ne credas visere LVDOS;
Illa peregrinis festa dicata Diis:
Scilicet, e tymylo dym syrgit ad ætera Cristys;
Est a Cristicolis festa colenda Dies.
La

La machina sì ben disposta sopra la Fontana auanti la Chiesa di San Giacomo veniua colorita à chiari, e scuri d'Oro; e rappresentaua la Resurrettione del Saluatore posto sù la cima in forma di vna gran Statua con la Bandiera à la mano. Tutta l'altezza de la Machina era di palmi 80. in forma di Mausoleo riquadrato, di larghezza palmi 90. Vi si scorgeano diuerse Istorie de la Scrittura Sacra, come Giona, che vsciua dal ventre de la Basena. Il Caualiero de l'Apocalisse, che sopra bianco Destriere, con l'Arco in mano aunentaua Saette contro la Morte. Mosè con la Verga operatrice. apriua il Mar Rosso con la sommersione di Saraone, L' innocente Giuseppe liberato da la Carcero. Era la Machina tutta per ogni ordine illuminata da. Torce di Cera.

Simile era l'altra Machina posta sopra la Fontana auanti il Palazzo de l'Eminentissimo Signor Cardinale Lodouico Ernandez Portocarrero, simile di grandezza, altezza, e larghezza; disferente ne la Statua superiore, poiche questa rappresentana la Vergine Madre del Redentore Resuscitato. Ne le quattro facciate vi erano disegnate altre diuerse Istorie, cioè: Maria Sorella di Mosè, che cantando, e danzando guidana il Coro de le Donzelle Ebres. La vaga Ester con Mardoccheo trionfante di Amano. Abramo, che con la Spada in mano conducenzi il figlio Isac à la Madre Sara. E Mosè, che tolto da l'Onde del Nilo, veniua da la figlia di Faraone consegnato à la Madre.

Sopra l'Obelisco de la Fontana Maggiore dal lato per andare à San Pantaleo vedeasi dipinta Debora, che circondata da Soldati sesteggiana per la vittoria di Sisara. Da la parte opposta mirauasi l'istesso Sisara rotto, e posto in suga da l'Amazzone Ebrea. Ne gl'altri lati da una parte si vedeual' Arme del Pontesice sotto un Cielo Stellato con il Motto. Stella manentes in ordine suo. E da l'altra l'Arme di Spagna, oue un Sole nascente portaua quest' Iscrittione: Sicut Sol in Ortu suo. A li quattro Angoli vi erano quattro Torri; e sopra Cori di Trombe, e Pisari, che continuamente sessegiarono sino al sine de la Festa.

Frà le due maggiori Machine, e l'Obelisco di mezzo sorgeano due altre poco minori, à guisa di antiche Piramidi, sopra de le quali vna gran Palla, piena di Fuochi artificiali, con quattro Statue attorno, rappresentanti, vna il Mondo, l'altra il Demonio, l'altra la Morte, e l'altra l'Idolatria. Attorno à l'altra Piramide altre quattro Statue, cioè, la Superbia, la Carne, il Peccato, e l'Inganno. Le quali due Machine, terminata la Processione, andarono à siamme, e suoco, e sinalmente in Cenere; e sù il termine de la Festa.

La Processione sù copiosa di Gentilhuomini Nationali, e Forastieri, con 16. Trombettieri precedenti, altretanti Tamburini, presso d' vn gran Stendardo bianco, di Damasco fregiato d' Oro con l' Imagine di vn Cristo Resuscitato, portato da l' Illustrissimo Signor Priore Don Giuseppe Brancaccio, reggendo li Cordoni due altri Caualieri di Malta. Seguiuano 33. Donzelle dotate da la Compagnia, suddite di Spagna. Doppo de' Caualieri, e Signori, che con le Torce à due per due accompagnauano il Santissimo Sacramento, circa 80. Sacerdoti parati, e Coro di Musica persetta. Monsignor Illustrissimo

fimo Vincenzo Calataiud Auditore di Rota, e Gouernatore de la Compagnia in mezzo à Signori Don Giouani Martinez de la Ragase Marchese Francesco Nugnez Sanchez Priori de la medesima, era l' vltimo ne la Processione. Monsignor Illustrissimo Egidio Colonna Patriarca di Gierusalemme sotto ricchissimo Baldacchino con Aste d' Argento, sostenuto da otto Caualieri de l'Ordine di San Giacomo, portana il Sacrosanto Pane Eucaristico. Vniti al Baldacchino andauano li Paggi de l' Eminentissimo Signor Cardinale Euerardo Nitardo Ambasciatore di Spagna, che immediatamente seguiua, facendosi portare da vn suo Gentilhuomo vn Cerio acceso, circondato da 30. e più Suizzeri de la Guardia. Pontificia, con corteggio de' Prelati, Caualieri, & altri Signori di ogni Natione.

La facciata de la Chiesa era sì bene accomodata, & illuminata, che seruiua di splendore à tutta la Piazza. Sopra la Porta de l'Ospitio vi era vn lungo Palco, che poco meglio adobbato poteua comparire, in seruitio de la Maestà d' vna Regina di Suctia, e di 22. Eminentissimi Porporati, che le assistirono quasi à tutta la Festa. Attorno la Piazza erano sì bene compartiti li Palchi, e ben guerniti, e carichi de' risguardanti, che non sò per quale altra occasione si potesse vedere cosa più marauigliosa. Sù le quattr' ore di Notte, appunto mancando lo splendore de i Lumi, si fè notte, e terminò la Festa.

VENERDI' à li 26. Festa à la Madonna Santissima de li Monti per la Manisestatione di quell' Imagine miracolosa, ne la qual Chiesa il Magistrato Romano presentò vn Calice, e quattro Torce. La Festa sù celebrata pomposa più del solito.

Entrò

Entrò da la Porta Lateranense la Compagnia di Sora in Regno, e si pose in ordinanza con Sacco bianco in Campo Vaccino vecchio, con una Bandiera, & un piccolo Crocessso, in numero gl' Huomini 86. con 8. Torce accese, e diuerse Candele picciole, e Donne 44. Fù incontrata, e riceuta, come aggregata da la Compagnia de la Santissima Trinità, cibata, & alloggiata per quattro sere, lasciò di Elemosina dieci ducati; parti poi benedetta, e so-dissatta.

SABBATO à li 27. Entrò da la Porta Lateranense vna Compagnia, venuta da San Germano, e sece la comparsa in Campo Vaccino vecchio, vestita parte con Sacco bianco, e Mozzetta rossa, e parte da Pellegrini con Bandiera, e con vn piccolo Crocesisso, in numero gl' Huomini 222. e Donne, 166. Fù incontrata, e riceuta, come non aggregata da pochi Fratelli de la Compagnia de la Santissma, Trinità; sù cibata, & alloggiata per trè sere: portò di regalo 46. boccali d'Olio; partì benedetta, e sodissatta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 142. Pellegrini trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 605. e Donne 244. Furono, anche ristorati 123. Conualescenti.

· Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

sù adorato in Santa Maria del Popolo.

DOMENICA à li 28. M' inuitò il sereno al viaggio de le quattro Chiese; benche mi cogliesse à l' vltimo vn poco di Acqua: m' incontrai in parte de le Zitelle di Santo Spirito, che in numero di 228. accompagnate dal loro Clero, e Compagnia, anda-

andarono per le quattro Chiese con derogatione del Pontesice, per quella volta in validità, come se per 30. E nel passare da le quattro Fontane vidi vscire li Signori Cardinali da la Cappella, che secto ne la Chiesa de' Santi Gioacchino, & Anna de' Padri Carmelitani Scalzi Spagnuoli, per la Festa celebrata, e trasportata de la Beatisicatione di Frà Giouanni de la Croce: Ne la qual Chiesa, & in quella de la Madonna de la Vittoria de gl' altri Padri Carmelitani Scalzi Sua Santità si compiacque concedere vna pienissima Indulgenza à quelli, che le visitauano in gratia, come se hauessero visitato le quattro Basiliche Principali per due volte; dur rò per trè giorni l' Indulgenza.

Ne la Chiesa di San Rocco à Ripetta si mostrarono le Reliquie prima, e doppo Vespero, e surono

in 22. Reliquiarij, cioè.

v. De le Reliquie di Sant'Andrea Apostolo, e de la sua Croce.

2. De le Reliquie de' Santi Lorenzo, e Romano

Martiri.

- 2. De le Reliquie di Sant' Appollonia Vergine,
- 4. De le Reliquie de le Sante Vndeci mila Vergini; e Martiri.
  - 5. De le Reliquie di Santo Stefano Protomartire.
  - 6. De le Reliquie di Sant' Anionio Abbate.
  - 7. Del Legno de la Croce del Buon Ladrone.
  - 8. De le Reliquie di San Bernardino Confessore.
- 9. De le Reliquie di Santa Margarita Vergine, e Martire, e di San Bussiano Confessore.
  - 10. De le Reliquie di Santa Caterina da Siena.

178

11. De le Reliquie di Santa Cardua Martire.

12. De le Reliquie di Santa Barbara Vergine, e Martire.

13. De le Reliquie di Sant' Adolio Vescono di Sa-

14. De le Reliquie di San Pietro Martire.

15. De le Reliquie di Sant Agabico Papa, e Mar-

16. De le Reliquie del Santi Diecemila Martiri.

17. De le Reliquie di San Paolino Papa, e Mar-

18. De le Reliquie di San Dionisio Martire; di San Giorgio; e del Beato Cassio.

19. De le Reliquie di Santa Maria Maddalena.

20. De l'Olio, che scaturisce dal Sepolero di Santa Caterina Vergine; e Martire.

21. Del Latte, e de li Capelle de la Gloriosissima

Vergine Maria.

22. Del Legno de la Santissima Croce del Nostro Signore Giesa Cristo.

L' Espositione del Santissimo su in Santa Mariain Campitelli con Musica, e Sermone, solita de la quarta Domenica d'ogni Mese.

Il giorno si vesti Monaca à la Maddalena de le Couertite al Corso Angeluccia de la Regola, e si

pose nome Suor Maria Lorenza.

Entrarono per la Porta del Popolo trè Compagnie. La prima venne da Pelestrina con Sacco biscio, coperti, e scalzi gl' Huomini, con Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso; in numero gl' Huomini 172, e le Donne 160, con 10. Torce accese. Fù incontrata, e riceuta suori de la Porta con la solita

carità

carità da molti Fratelli de la Compagnia de le Sacre Stimmate, e condotta al sudetto Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Donò in segno di gratitu-

dine due Luoghi de' Monti.

La seconda fù quella di San Domenico venuta da Siena con Sacco bianco, e Mozzetta nera, in numero gl' Huomini 57. e Donne 14. con 8. Seruitori. Fù incontrata, e riceuta da la Compagnia di Santa Caterina de la Natione Senese, e condotta à l'Ospitio, sù alloggiata, e cibata per trè sere. Lasciò di recognitione vn' Ostensorio d' Argento di valore di 60. scudi in circa.

La terza fù quella, che venne da Torri in Sabina con Sacco nero, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 188. e Donne 165. con 24. Torce accese. Incontrata, e riceuta fuori de la Porta da quella del Santissimo Ciocesisso in San Marcello, con l'interuento de l' Eminentissimo Signor Cardinale Flauio Chigi Protettore, e Signori Duchi Guardiani, e condotta à la vista del Santissimo Crocesisso, poi à l'Ospitio solito fu cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di donatiuo 400. Boccali d' Olio . Partirono tutte benedette, e contente.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 254. Pellegrini, trà Huomini, e. Donne: e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 704. e Donne 192. Furono anche ristorati 120. Con-

ualescenti.

LVNEDI' à li 29. La Festa di San Pietro Martire fù celebrata ne la Chiesa di Santa Maria sopra-Minerua, oue si benedissero le Palme di tanta stima.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore corrent su adorato in Santa Maria de li Monti.

Compi in questo giorno l' Anno quinto, & entrò il sesto de la Creatione de la Fel. Mem. di CLE-MENTE X. e perciò su Cappella Papale al Qui-rinale.

Entrò per la Porta di San Giouanni Laterano, e fi pose in ordinanza sopra il Campidoglio vna Compagnia, venuta da Cora, Vassallaggio de l'inclito Popolo Romano, con Sacco bianco, due Laternoni inargentati, vno Stendardo con l'Effigie de la Madonna Santissima del Confaione con Trombe, & vn Crocefisso con panno nobile, e con Musica, in numero gl' Huomini 172. con'129. Torce acceso, e Donne 164. con Croce inargentata. Fù incontrata, e riceuta da la Compagnia del Confalone, con l'interuento de l'Eminentissimo Signor Cardinale Francelco Barberino, e Prencipe di Pelestrina suo Nipote, & alloggiata, e cibata per trè sere à l'Ospitio posto à l'ordine ne le due Habitationi, incontro à quello del Suffragio. Lasciò di Elemosina 22. Barili di Vino; otto Rubbia di Grano; 128. Boccali d' Olio; 400. Qua; e Libre 123. di Carne falata. in tanti Presciutti.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima venne da Capo di Monte, detta de le Cinque Piaghe, con Sacco bianco, rozzo, coperti, e scalzi, con vna pura Croce, e pesante di legno, con Lancia, e Sponga; & vn'altra picciola. Croce à le Donne vestite di bianco: in numero gl' Huomini 119. e le Donne 144. con sei Torce accese. Fù incontrata, e riccuta da la Compagnia del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghedi No-

di Nostro Signore Giesù Christo, in Santi Lorenzo; e Damaso, con Musica; e condotta à la Chiesa à la benedittione del Santissimo; poi al solito Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di recognitione 60. Piastre.

La Seconda del Santissimo Sacramento di Vignanello, con Sacco rosso, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso. Furono gl' Huomini 216. con Torce 60. e Donne 154. Fù incontrata, e riccuta da quella de la Santissima Trinità, come aggregata; e cibata, & alloggiata per quattro sere. Lasciò di Elemosina 20 Agnelli; 40. Copelli di Vino; 30. Presciutti; 40. Boccali d'Olio; e cinque Rubbia di Grano. Partirono tutte sodissatte, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono ricenti di prima entrata 176. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 944.e Donne 312. Furono anche ristorati 106. Co ualescenti.

MARTEDI' à li 30. Fù celebrata la Festa di Santa Caterina di Siena da' Signori de la Nati ne ne la loro Chiesa in strada Giulia, oue sù data la Dore à molte Zitelle Nationali, e condotte in Processione da la Compagnia, surono incontrate da molti Fratelli da la Compagnia de la Santissima Trinità, vicino à Piazza Farnese, oue li quattro Sacrestani di questa presero in spalla la Figurina de la Santa consa Reliquia di essa, e passati per la Chiesa riceuerono la benedictione, e poi, proseguendo la Processione, surono lasciati quelti di Siena da quelli de la Santissima Trinità su la Piazza di Ponte Sisto, e confegnata con la sudetta Reliquia à la Compagnia de la

de la Morte, accompagnati da questa à la loro Chiefa riceuerono la seconda benedittione, e d'indi se ne andarono à la Chiesa di Santa Caterina. Si celebrò anche ne la Chiesa di Santa Maria sopra Minerua con Musica, oue è il suo Corpo, e si diede la. Dote ad alcune Zitelle.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima venne da Montesiascone con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl'Huomini 90.con 24. Torce accese, e Donne 60. Fù riceuta, & incontrata da molti Fratelli de la Compagnia de la Santissima Trinità, come non aggregata; cibata, & alloggiata, per trè sere; Fù compatita se non lasciò Regalo.

La feconda venne da Monte San Sauino con Sacco bianco, e Mozzetta nera, coperto il volto con il Cappuccio bianco, con Lanternoni, Stendardo mediocre, e Croce con Lancia, e Sponga. Furono Huomini 37. con 10. Torce accese; Incontrata, e riceuta da la Compagnia del Suffragio, e condotta à l'Ospitio destinato ne la Casa de gl'Orfini, incontro à l'Ospitio del Confalone, cibati, & alloggiati per trè sere. Lasciarono di Donatiuo 24. scudi; partirono sodisfatte, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso :88. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 821. e Donne 213. Furono anche ristorati 102. Coualescenti.

A tutto il Mese di Aprile surono riceuti ne l'Ospitio de la Santissima Trinità di prima sera 10497. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 25925. e Donne 8872. Li rissorati Conualescenti surono 2929.

## MAGGIO



ERCOLEDI'. Al pr:mo. Sparò il Castello di Sant' Angelo ne l'Aurora. La Festa de' Santi Apostoli Filippo, e Giacomo si celebrò ne la Chiesa de' Padri Conuentuali, oue sono li loro Corpi; e si mostrarono auanti il Vespero

le Sante Reliquie; e furono le seguenti.

- 1. De le Ossa de' Santi Martiri Sabino, Clemente, & altri.
  - 2. Vna Manica di San Bonauentura Confessore:
  - 3. Il Cappuccio del Serafico Padre San Francesco. .
- 4. Il Braccio con un' Osso de la Spalla di San Biagio Martire.
  - 5. De le Reliquie di Santa Eugenia.
  - 6. Sei Denti di San Nicolò Vescono.
- 7. De le Reliquie di Santa Caterina Vergine, Martire.
- 8. De le Reliquie di Santa Marta Vergine, e di Sant' Elena.
  - 9. De le Offa di San Sabino, e Clemente Martiri.
  - 10. De le Reliquie de le Vndeci mila Vergini.
  - 11. Del Capo di Sun Giacomo Maggiore Apostolo.
- 12. De le Ossa de' Santi Crisanto, e Daria Martiri.
  - 13. Del Sangue di San Giacomo Apostolo.
  - 14. Vn' Osso di Son Vincenzo Martire.
- 15. Il Braccio di Santa Anastasia Martire.
  - 16. De li Capelli di San Giacomo Apostolo.

- 17. De le Reliquie di Santa Cassana, e Dampace.
  Martiri.
  - 18. De le Reliquie di San Saturnino Martire.
- 19. Del Capo di San Barnaha Apostolo: de le Reliquie di Sancta Sanctorum: de l'Oliva, oue fù legato Nostro Signore Gie ù Cristo in Cafa d'Anna: e de les Reliquie di San Demetrio.
- 20. De le Reliquie di Santa Maria Maddalena, di Santa Prassede: de la Tonica di San Bernardino: e de le Ossa di San Demetrio Vescono, e Martire.

21. De le Reliquie di Sant' Andrea Apostolo e de

la Costa di San Lorenzo Martire.

- 22. De le Reliquie di Santa Marta, di S. Paolinò Confessire; de Santi Filippo, e Giacomo; di San Nicolò Vescouo; di San Giacomo Maggiore: e de la Pietra, oue cadè il Latte de la Beatissima Vergine Maria.
  - 23. De le Reliquie di San Matteo Apostolo?

24. Due Denti di Santa Maria Maddalena.

25. De le Reliquie di San Bartolomeo Apostolo; di S. Andrea Apostolo; di San Vitale Martire; di S. Anastasio Martire; & una parte de la Mascella con trè

Denti di San Nicolò Vescouo, e Confessore.

26. De le Reliquie di San Pietro Apostolo; di Santa Vittoria Vergine; del Mantello di San Francesco; de li Capelli di Santa (hiara de l'Habito di San Lodouico: altre Reliquie di San Giacomo Maggiore, e de la Pezza di Lana, oue su innuolto Nostro Signore Giesù Cristo in Nazaret.

27. Il Piede di San Filippo Apostolo.

28. Le Teste di Santa Benedetta, & Agapes Martiri.

29. Il Chiodo di San Pietro Apostolo; e del Cilicio di San Giouanni Battista. 30. Il Cilicio del Serafico Padre San Francesco.

31. Vna Crocessa del Legno de la Sansissima

32. Reliquie de' Santi, de' quali non si sà il Nome per la loro antichità.

33. Vn Braccio di San Giacomo Apostolo.

34. Vn'altro pezzo di Legno de la Santissima Groce del Nostro Signore Giesù Cristo.

35. La Tonica àvero Veste di San Tomaso Apostolo è sotto l'Altare di San Francesco, come appare scritto ne l'antica Lapide posta, e murata ne la medesima Chiesa trà la Sacrestia, e l'Altare di San Pietro Martire.

Si conservano ancora dentro la medesima Chiesa li Corpi de Santi Filippo, e Giacomo Apostoli; di Santa Eugenia Vergine, e Martire; di Santa Claudia, e di sua Madre; di San Clemente Martire; di San Sabino Martire; de Santi Nazario, Proto, Giacinto, Bono, Fausto, Mauro, Colunnosio, Giovanni, Exuperio, Primitivo, Cirillo, Teodoro, Giovino, e Basileo Martiri: Et anco bona parte de Corpi de Santi Crisanto, e Daria; e di Santi Agabito Martiri. La più parte de sudetti Corpi de Santi Martiri giacciono riposti dentro il Pozzo detto Aproniano, che si vede avanti la Balaustrata de l'Altar Maggiore de la medesima Chiesa, ove arde continuamente una Lampada.

Vi sù buona Musica, guidata dal Signor Abbatini, e gran concorso di Popolo. Si mirò compita. Ia Restauratione de la Facciata de la Chiesa, postiui sopra li 12. Apostoli, & il Saluatore in mezzo di Traucrtino, grandi, à spese del Molto Reueren do Padre Lorenzo Brancati da Lauria, oggi Eminentissimo Porporato. Ne la maggior parte de le altre Chiese di Romavi sono molte, & insigni Reliquie de' Santi, e Sante conservate decentemente in Vasi di Cristallo, in-Reliquiarij d' Argento, e di Argento dorato; e si espongono sopra gl'Altari de le Chiese, oue si conservano, ne' giorni de le loro Feste con singolar Veneratione.

Si fece Festa ancora in San Giouannino in Campo Marzo, per il Miracolo di quella Madonna, con Musica del Signor Foggia. E l' Vniuersità de' Mulattieri diede la Dote ad alcune Zitelle in Santo Antonio.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in Santa Caterina di Siena in Strada-Giulia.

Ne la Chiesa de la Madonna della Scala si celebrò la Festa, trasserita, de la Beatificatione di Frà Giouanni de la Croce; Ne la qual Chiesa, & in quella di San Pancratio si compiacque Sua Santità concedere vna pienissima Indulgenza à coloro, che le visitarono in gratia, come se hauessero visitato le quattro Basiliche principali per due volte. Durò per trè dì l'Indulgenza.

Andarono per le quattro Chiese processionalmente li Fratelli, quasi tutti de la Compagnia de la Morte, & Oratione con l'acquisto del Santo Giubileo, derogato per Breue di Sua Santità con la visita di quella volta, e due altre in Cappa à suo commodo, come se 3000.

venuta da Poggibonzi, con Sacco biscio, e Mozzetta nera, coperti il volto, e scalzi, in numero d' Huomini 27. Fù incontrata, e riceuta da li Fra-

telli de la Compagnia, de le Stimmate, e condotti à l'Ospitio surono cibati, & alloggiati con la solita carità per trè serce.

Entrarono per la Porta di San Giouanni Laterano due Compagnie. La prima venne di Sessa; sece la comparsa nel Campidoglio, assai ciuile, detta del Rosario, in numero d' Huomini 200. con Sacco bianco la maggior parte; Fù incontrata & accompagnata da' Signori de la Compagnia del Rosario, come loro aggregata, e riceuta, & alloggiata da la Compagnia de la Morte, & Oratione nel soro Ospitio à la Valle per trè sere. Lasciò di Donatiuo seudi 30.

La seconda venne dal Castellone di Gaeta con. Sacco bianco, guidata da vna Bandiera, in numero di Huomini 104. e Donne 40. Fù incontrata da 10. Fratelli de la Compagnia de la Santissima Trinità, come non aggregata, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè serc. Lasciò de Elemosina 108. boccali d'Olio; partirono benedette, e sodisfatte.

Nell' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 221. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, a alloggiatic Huomini 848. e Donne 332. Furono anche ristorati 100. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 2. Entrò per la Porta di San Giouanni Laterano, essipose ordinanza in Campo Vaccino nuono la Compagnia del Santissimo Sacramento di Albanoscon Sacco bianco, e quasi tutti gl'Huomini con Torce accese; due Lanternoni auanti inargentati; quattro Trombe auanti lo Stendardo nuouo, bello assai, e Musica auanti al Crocesisso con-

Aa 2

telo d'argento, & vna Croce inargentata nel principio de le Donne. Furono gl' Huomini 540. e le Donne 490. vestite vagamente ad vso loro; 60. de le quali erano con Perse al collo, e con abiti ricchi, e pomposi. Venne accompagnata da alcuni Frati Carmelitani, e da molti Cappuccini. Fù incontrata, e riceuta da la Compagnia, oue sono aggregati, del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe in Santi Lorenzo, e Damaso, e condotta à la Chiesa, e poi à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere; lasciò di Regalo 50. Barili di Vino, e scudi 70. Partì sodissatta, e benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima intrata 235. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 920. e Donne 325. Furono anche ristorati 100. Con-

ualescenti.

VENERDI' à di 3. Per la Festa de l'Inuentione de la Santissima Croce si mostrarono le Reliquie à Santa Croce in Gerusalemme. Il Magistrato Romano presentò vn Calice, e 4. Torce à la Santissima Trinità de' Monti: e ne la Chiesa Nuoua si diedo la Dote ad alcune Zitelle. A la Chiesa Nuoua si diedo la Dote ad alcune Zitelle. A la Chiesa di San Marcello, oue è la Cappella del Santissimo Crocesisso Miracoloso, si celebrò la Festa, e con Musica del Signor Gioseppe Fede, Cantore Soprano Insigno de la Cappella di Sua Santità: Da le Reuerendo Monache di San Belardino si celebrò anche la Festa de la Croce con bell' Apparato, e Musica: e ne la Chiesa del Nouitiato de' Padri Ministri de gl' Insermi à Treni.

Il Santissimo esposto per le Quarant'Ore correntis su adorato ne la Chiesa de' Padri Conuentuali de' Santi Apostoli.

Il Padre Reuerendissimo Maestro Generale de l'Ordine de' Predicatori Frà Tomaso Roccaberti si portò scalzo à la visita de le quattro principali Bassiliche in seguito de' suoi Religiosi, che processionalmente in numero di 250, in circa diuotamente con questa visita, così derogatali da Sua Santità, acquistarono la pienissima Indulgenza del Santo Giubileo.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagniadi San Giouanni Decollato di Viterbo; con Sacco nero, due Lanternoni, Stendardo, e Crocefisso, in numero d' Huomini 65. con 10. Torce acceso, e Donne 32. Incontrata fuori de la Porta dal Mandataro, e riceuta da la Compagnia de la Misericordia; e condotta à l'Ospitio su cibata, & alloggiata per trè sere; parti benedetta, e contenta. Lasciando cento Piastre di Regalo.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 167. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 660. e Donne 86. Furono anche ristorati 103. Con-

ualescenti.

SABBATO à li 4. In Sant' Agostino sù celebrata la Festa di Santa Monaca con Musica à quattro Cori, guidata dal Signor Giouanni Battista Giansetti.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia de' Santi Pietro, e Paolo di Lionessa, con Sacco bianco, Huomini, e Donne; e queste di più contelo di Lino in Capo, che gli copriua insino à le Ciglia, per fargli comparire maggiore la modestia, e la diuotione, con che andauano s'ancorche la più parte di loro hauessero al di sorto belli abiti.

Heb-

Hebbero cattina sorte ne l'intrare, che giunsero tutti bagnati à l'Ospitio. Portarono due Lanternoni, Stendardo bello nuouo, e Crocesisso coperto
di Lama d'Argento. Furono gl' Huomini 270. con
100. Torce accese, e le Donne 250. Fù incontrata,
e riceuta suori de la Porta da la Compagnia del
Consalone, e condotta per il Corso à l'Ospitio, su
cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo
scudi cento, e parti benedetta, e sodissatta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 197. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 566. e Donne 180. Furono anche ristorati 92. Conualescenti.

DOMENICA à li 5. Cappella de' Signori Cardinali in Santa Maria Maggiore, per la Festa del Beato PIO V. oue è il suo Corpo. Et à la Minerua similmente si celebro la sua Festa con Musica à due Cori: vi suil Panegirico ben portato dal Padre Frà Vincenzo Vbaldini Predicatore Generale: Et il Magistrato Romano vi presentò vn Calice, e quattro Torce.

La solita espositione del Santissimo per Quarant' Ore ne la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini: Et ad ora di Vespero in San Lorenzo in Lucina con Musica, e Sermoni, consueta de le Pri-

me Domeniche d'ognimese.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato ne la Chiefa di Sant' Agostino.

Entrarono per la Porta del Popolo trè Compagniè. La prima venne da Controguerra, Diocesi d'Atri, con Sacco bianco, e Mozzetta nera, coperti il volto dal Cappuccio bianco, con vna Bandie.

dierola, & vna Croce liscia, in numero di Huomini 62. incontrata, e riceuta da quella del Suffragio, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere; Lasciò di Regalo scudi 18.

La seconda su de le Stimmate de' Mercanti di Firenze con Sacco biscio, Mozzetta nera, Stendardo, e Croccsisso; con il Sacco surono 53. Huomini, e senza Sacco 30. in abito da Pellegrini, con 15. Torce accese, e sei Donne. Incontrata, e riceuta suori de la Porta da quella de le Stimmate, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere con la solita carità. Lasciò per Regalo li due. Lanternoni; e lo Stendardo.

La terza venne da Bocchignano, con Sacco nero, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso in numero gl'Huomini 128. con 40. Torce accese; e Donne 98. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello, e condotta pria à la vista del Santissimo Crocesisso, e poi à l'Ospitio con l'interuento de' Signori Duchi Guardiani; Fù cibata, & alloggiata per trè sere. Lassiciò di donatiuo scudi 40. Partirono tutte benedette, e contente.

Ne la Chiesa de le Reuerende Nobili Monache di Santa Caterina di Siena, à Monte Magnanapoli si celebrò la Festa di Santa Caterina, trasserita, con vago apparato, e Musica scelta con Sinsonia, e Trombe, guidata dal Signor Alessandro Melani, colebro Massera II.

celebre Maestro di Cappella.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 307. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, alloggiati, Huomini 484. e Donne 110. Furono anche ristorati 85. Conualescenti. La fuga de li 3. Carcerati da le Prigioni nuoue la Notte fù notabile, non segnalata, perche nonlasciarono segno veruno da potersi riconoscere donde sossero vsciti.

LVNEDI' à li 6. Sua Santità tenne Concistoro Secreto, oue à Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinal Virginio Orsino sù trasserito da la Chiesa Metropolitana di Burges à quella di Sans, vacante per morte di Monsignor Lodouico di Gandoia, Monsignor Giouanni di Montpeazat de Carbon. A Relatione del medesimo sù trasserito da la Chiesa di San Papol à la Metropolitana di Tolosa, vacante per la traslatione del Signor Cardinal Pietro Bonsi à quella di Narbona, Monsignor Gioseppe Montpeazat de Carbon. A Relatione del medesimo su dato in Comenda il Monasterio di San Saturo de l'Ordine de i Canonici Regolari di Sant' Agostino di Burges à Monfignor Giouanni di Montpeazat de Carbon, Arciuescouo di Sans. A Relatione del medesimo su fatto Abbate del Monasterio di Santa Maria de Precibus de l'Ordine Cisterciense de la Città di Vennes in Bertagna il Padre Herneo di Zertrè. A Relatione del medesimo, per l'Eminentissimo Signor Cardinale Cesare Facchenetti sù prouista la Chiesa di Belgrado, vacante per la morte di Monfignor Mattia di Berlinch, de la persona di Monsignor Roberto Korlat mich de l'Ordine de' Minori di San Francesco.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Paluzzo Altieri furono prouiste le Chiese di Zante de Cesalonia insieme vnite, vacanti per morte di Monsignor Francesco Gozzadini, de la persona di Monsig. Giacinto Conigli del'Ordine de'Predicatori. A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Camillo de Massimi sù trasserito da le Chiese di Ortona, e Campli, à quella di Terni, vacanteper morte di Monsignor Pietro Lanfranconi, Monsignor Carlo Bonafaccia.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Nerli su proueduta la Chiesa di Telese, vacante per morte di Monsignor Francesco Moia, de la persona di Monsignor Domenico Cito de l'Or-

dine de' Predicatori.

Furono preconizzate da l'Eminentissimo Signor Cardinal Francesco Barberino la Chiesa di Papho. Da l' Eminentissimo Signor Cardinal Virginio Orsino quella di Mont' Albano; La Lexouiensc; Bolologna in Piccardia; & il Monasterio di San Clemente di Metz. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Altieri quella di Fiesole. Da l'Eminentis. Sig. Cardinal Portocarrero quelle di Coira, Astorga, e nuoua Sagobia. Da l'Eminentis' Signor Cardinal Friderico d' Assia per l' Eminentissimo Signor Cardinal Federico Sforza quelle di Otranto, e di Reggio di Calabria . Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Decio Azzolino quella di Andrò in Isola. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Girolamo Casanatta quelle di Ortona, e Canopoli insieme vnite. E da l' Eminentissimo Signor Cardinal Pietro Basadonna quella di Veroli.

Fù concesso il Pallio à l'Arcinescono di Manfredonia.

Entrò per la Porta di San Giouanni Laterano, e sece la comparsa à Santa Maria Nuoua in Campo Vaccino vecchio la Compagnia del Santissimo Crocessisso di Sessa con Sacco nero, e con molta No-

ВЬ

biltà;

biltà; Gl' Huomini con il Sacco furono 100. e Donne senza Sacco 24., & altri 30. Huomini in abito da Pellegrini, che andarono ad alloggiare à l' Ofpitio de la Santissima Trinità. Portaua la Compagnia vna Bandiera nera, & vn bel Crocefisso d' Argento in Croce nera, con vn Huomo, che auanti I' andaua incenfando con vn Turribolo d' Argento. Portaua anche in mostra vna gran Lampada d' Argento di otto libre in circa, che poi donò à la Compagnia del Santissimo Crocesisso in San Marcello, che l'incontrò, e riceuè oue si pose in ordinanza; & hauendola poi condotta à la vista del Sancissimo Crocesisso, d'indi à l'Ospitio, l'alloggiò, e spesò con qualche differenza da le altre; per il che hebbe occasione di partire sodisfatta, e benederta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima ingresso 220. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 519. e Donne 101. Furono anche ristorati 89. Conualescenti.

MARTEDI' à li 7. Si celebrò la Festa di Sans Stanislao ne la Chiesa de' Polacchi con buona. Musica.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia, de la Madonna Santissima del Confalone, venuta, da Carbognano con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso: Furono gli Huomini 280. con 120. Torce accese, e le Donne 248. Incontrata, e ticeuta da quella del Confalone, su condotta à l'Ospitio, & alloggiata per trè sere, parti benedetta, e contenta, lasciando di Donamuo 150, scudi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo sera 191. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 523. e Donne 99. Furono anche ristorati 104. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 8. Lo sparo di Castello auuisò 1' Apparitione di San Michele Arcangelo. Il Magistrato Romano presentò un Calice, e quattro Torce à Sant' Angelo in Pescaria, oue su adorato il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 282. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 556. e Donne 98. Furono anche ristorati 112. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 9. Per San Gregorio Nazianzeno Festa in San Pietro in Vaticano, ou è il suo Corpo: & à la Chiesa de le Reuerendo Monache in Campo Marzo si celebrò con Mussica.

11 Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in Sant' Eustachio.

Entrarono per la Porta del Popolo trè Compagnie. La prima del Santissimo Crocesisso di Padoa con Sacco, e Mozzetta nera, Stendardo, e Crocesisso, in numero d' Huomini 36. con Torce 10. accese. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello con Musica, e con l' interuento de' Signori Duchi Guardiani. Fù condotta à la Chiesa, e poi à l' Ospitio cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò lo Stendardo, e 30. Torce di peso libre 118.

La seconda, e la terza entrarono insieme. Vnavenuta da Lugana, vicino à li Cantoni, con Sacco bianco, e Mozzetta nera in numero d' Huomini 17. Lasciò di Regalo scudi 17. E l'altra venuta da Piacenza con Sacco, e Mozzetta nera, Stendardo, & vn piccolo Crocessisto, in numero d' Huomini 34. Lasciò di Donatiuo lo Stendardo, 24. Libre di Cera, e sei scudi. Ambedue aggregate, incontrate, & alloggiate per trè sere da la Compagnia de la Morte ne l'Ospitio à la Valle.

Entrarono per la Porta Lateranense cinque Compagnie, e tutte si radunarono à Santa Maria Nuoua in Campo Vaccino vecchio. La prima su del Santissimo Sacramento di Nemiscon Sacco bianco, due Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 154. con Torce 40. e Donne 112. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santis Lorenzo, e Damaso, e condotta à la Chiesa, e poscia à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere; Lasciando di Donatiuo, 32. barili di Vino, e 50. scudi:

La seconda venne da Ciuitella di Oruieto con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo, e Crocessifo, in numero gl' Huomini 154. con 16. Torce accese, e Donne 112: Fù incontrata, e riceuta come aggregata, da quella della Santissima Trinità de' Pellegrini con Musica, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per quattro sere. Laseiò di Ele-

mosina scudi 20.

La terza, quarta, e quinta furono trè vnite, venute da Ciprano in Regno, vna con Sacco bianco.

vna rosso, e l'altro Nero, guidate da vna Bandiera, in numero gl' Huomini di tutte trè 280. e Donne 200. Furono riceute, & alloggiate da la Compagnia de la Santissma Trinità per trè sere, come non aggregate, e lasciarono di Regalo scudi 25. Partirono tutte consolate, e benedette.

Entrò per la Porta Angelica la Nobil Compagnia di San Benedetto di Firenze in abito bianco, e Mozzetta nera, in numero di 54. Huomini, riceuta da quella di San Giouanni Decollato con l'incontro di cinque Porporati, e molti Prencipi Nationali , cioè dalli Eminentissimi Signori Cardinali , Francesco Barberino , Nerio Corsini , Giacomo Ros spigliosi, Francesco Nerli, e Nicola Acciaioli. Da l' Eccellentissimo Signor Duca di Zagarolo, da l' Eccellentissimo Signor Duca Saluiati; da l'Eccellentissimo Signor Duca Strozzii; e da l' Eccellentisfimo Signor Prencipe di Pellestrina. Fù prima condotta al-Consolaro, e poscia à l'Ospitio, oue trouarono vn' apparecchio degnissimo per la Cena, quale su imbandita à spese de l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino, e su così copiosa di viuande, che recò stupore non solo à chì la vidde imbandita, mà à chì ne proudil condimento. Dico folo, che vi furono 12. piatti di caldo; fi consideri ciò che porta seco l'ordinanza del sernitio. Noue furono le sere de li Banchetti particolari. Si l'eggeranno à suo luogo. Per sette matine la Compagnia le diede la Rofettione à sue spese, e ne riportò contracambio degno di quei Signori, che con tanta dinotione fecero risplendere le loro qualità.

Non sentij gran caldo nel seruire alcune Compagnie alloggiate à la Santissima Trinità, che andarono per le quattro Chiese, mentre le nuuole ricoprirono quasi sempre il Sole.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 196. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 827. e Donne 496. Furono anche ristorati 97. Conualescenti.

VENERDI' à li 10. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 190. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 762. e Donne 500. Furono anche ristorati 115. Conualescenti.

Ne l'Ospitio di San Giouanni Decollato su apparecchiata la Cena per la Compagnia di San Benedetto da l'Eminentissimo Signor Cardinale Nerio Corsini con lautezza conueneuole, e copiosa di viuande, di frutti, e d'ogni altro, che potesse rendere pago l'occhio, e 'l palato; l' vdito ancora si rese sodisfatto ogni sera con la Lettione.

La sera doppo la sparo de' Mortaletti, & Artigliarie del Castello Sant' Angelo, si mirò lo splendore, e s' vdì 'l tuono de la bellissima Girandola; E doppo si consumò à poco à poco la Machina artificiosa di suoco, in segno, e memoria de gl' Anni de la Coronatione di N. Signore CLEMENTE X. la cui memoria deue dirsi felice:

SABBATO à li 11. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato in San Paolino à la Regola.

Entrò per la Porta del Popolo vna Compagnia, venuta da Pistoia con Sacco rosso senza Cordone,

Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso, in numero d' Huomini 38. con 10. Torce accese. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità con Mussica, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata. Lasciò di Elemosina 20. Piastre, parti sodistatta, e benedetta.

Ne l'Ospitio di San Giouanni Decollato sù imbandita la Cena à quei Signori de la Compagnia di San Benedetto da l'Eminentissimo Signori Cardinal Giacomo Rospigliosi, non inferiore là gl'antecedenti, nè suori de l'ordine de la sua connaturale generosità, lodata da Romani, & ammirata da Forrastieri.

Seguirono nel Castello di Sant' Angelo i medesimi segni d'allegrezza di Fuochi artificiosi, e Girandola, per la giornata memorabile de la Cordnatione di Nostro Signore CLEMENTE X., già dissi di selice memoria; e la matina li Signori Cardinali surono ad assistere à la Cappella Papale nel Quirinale.

DOMENICA à li 12. Il Magistrato Romano presentò vn Calice, e quattro Torce à la Chiesa de' Santi Nerco, & Archileo Martiri, oue si cesèbrò la loro Festa. L'espositione del Santissimo à San Carlo de' Catinari, & à Giesù, e Maria, solita de le Seconde Domeniche di ogni Mese con Musica, e Sermoni.

Rocco di Siena con Sacco bianco; Lanternoni, Stendardo, e Crocefisso, in numero gl' Huomini 42. con 10. Torce accese, 16. Donne, e 15. Seruitori. Furono incontrati, e riceuti da quella di Santa Caterina

terina di Siena in Strada Giulia Nationali, e cond dotti à l'Ospitio farono cibati, & alloggiati per trè sere. Lasciò di Regalo una Groce di Argento d'Altare di valore di scudi 50.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima venne da Bracciano con Sacco bianco, due Lanternori, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero d' Huomini 290. con 100. Torce accese, e Donne 230. Fù incontrata, e riceura da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piagne di Nostro Signore Giesù Cristo in Santi Lorenzo, e Damaso, e condotta à la Chiesa, poscia à l'Ospitio; sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo rubbia 10. di Grano; barili 40. di Vino, due Vitellé, e 20. scudi.

La seconda venne da Rouigno in Istria con Sacco bigio scuro, con va solo picciolo Crocesisso; e surono Huomini 30. e Donne 5. Fù incontrata, e riceuta da' Fratelli de le Stimmate, e condotta al loro Ospitio sù alloggiata, e trattata con la solita carità, e compatita, se non lasciò Elemosina; bene-

dette, è contente partirono tutte.

Andarono la matina per le quattro Chiese due. Compagnie di Roma, quella del Redentore; e quella di San Giuliano à Monte Giordano, ciascheduna da se processionalmente; derogatoli il numero da Sua Santità per l'acquisto del Santo Giubileo con quella visita, e due altre à loro commodo.

Ne l'Ospitio di San Giouanni Decollato ordinò à sue spese l'apparecchio de la Cena à la Compagnia di San Benedetto l'Eminentissimo Signor Cardinal Francesco Nerli, qual sece comparire anche egli la sua splendidezza in tutto ciò che si potè desiderare,

derare, per rendere marauiglioso l'imbandimento, tanto di caldo, quanto di freddo, e di copiosi rinfreschi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 168. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 707. e Donne 290. Furono anche ristorati 145. Conualescenti.

Chiese li Signori de la Compagnia di San Benederto; e surono banchettati ne la Villa de' Signori Mattei à la Nauicella: si può considerare, qual sosse l'apparecchio sontuoso, e quale il rinfresco di chì li seruì nel camino diuoto. Volle sarlo à sue spese l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Nerli in quella matina; e la sera à l'Ospitio lo sece l'Eminentissimo Signor Cardinal Nicola Acciaioli: Non saprei distinguere, nè misurare, quale sosse più riguardeuole; e chì considererà le gare de li Scalchi, potrà anche cognetturare la magnisicenza de l'embandimenti.

Il Santissimo esposto per le Quarant? Ore correnti su adorato in Santa Maria ad Martyres, detta la Rotonda.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 181. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 528. e Donne 88. Furono anche ristorati 138. Conualescenti.

MARTEDI' à li 14. Ne l'Ospitio di San Giouanni Decollato su apparecchiata la Cena à la Compagnia di San Benedetto à spese de l'Eccellentissimo Signor Don Giouanni Battista Rospigliosi

Cc Duca

Duca di Zagarolo ; oue si vide risplendere la secon-

da volta la generosità Rospigliosa.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 318. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 591. e Donne 134. Furono anche ristorati 134. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 15. Per Santo Isidoro Confessore si fece Festa ne la Chiesa de Padri Iberness.

à Capo le lase.

La Compagnia di Sam Benedetto sù condotta à baciare il Piede à Sua Santità, e ne riportò Medaglie d'Oro, e d'Argento; Indulgenze diuerso, e molte, e particolarmente la Benedittione in Articulo Mortis. La sera sù cibara à l'Ospitio da l'Eccellentissimo Signor Don Francesco Maria Duca Saluiati, che con nomineno splendidezza de gl'altritrattò quei Signori, ammirati tuttauia più, e confusi di tante indicibili cortesse.

Entrò il giorno per la Porta Lateranense, e secula comparsa in Campo Vaccino vecchio la Compagnia di San Pietro in Galatina di Calabria, vestiti tutti da Pellegrini, guidata da vna Bandiera, in numero di Huomini 100. Incontrata, e riceuta da quella de santissima Trinità, con Musica, e condotta à l'Ospitio, sucibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregatame Lasciò di Donatiuo la Bandiera nuona di Damasco cremesino di valore di 40. ducati.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima di San Nicola de la Colonna di Zagarola con Sacco bianco, Lanternoni, e Trombo à lo Stendardo, e Musica al Crocessisto, in numero gl'Huogl'Huomini 110. con 24. Torce accese, e Donne 70. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacremento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso; e condotta à la Chiesa, poi à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè serc. Lasciò di Regalo 12. barili di Vino, e 20 scudi.

La seconda venne da San Martino di Viterbo con Sacco rosso, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso; Furono gl' Huomi 180. con 56. Torce accese, e Donne 155. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento di San Pietro, e co dotta à l'Ospitio, posto in vnagran Casa incontro San Michele Arcangelo nel Borgo di Santo Spirito, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Per contrasegno de la sua sodisfattione donò 125. Piastre, partirono autte benedette, e contente.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato in Santa Maria de la Pace.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 210. Pellegrini; trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 538 e Donne 116. Furono anche ristorati 129. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 16. Entrarono per la Porta del Popolo quattro Compagnie. La prima de la Madonna Santissima de l'Assunta de l'Oriolo conmolte Persone de' Luoghi conuicini con Sacco bianco, due Lanternoni, con Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl'Huomini 324. con 45. Torce accese; e se Donne 300. con la loro Croce inargentata. Incontrata, e riceuta.

Cc 2 da

MAGGIO.

204 da quella del Confalone, e condotta per il Corso, giunse à l'Ospitio, oue fu cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo diece Rubbia di Grano .

La seconda de la Croce di Velletri con abito biscio Huomini, e Donne, queste con veli neri in testa; con Lanternoni, Stendardo, e Croce; gl' Huomini furono 154. e le Donne con la loro Croce 116. & altre 24. vestite à l' vso loro con Torce 10. Incontrata, e riceuta da quella de le Stimmate con la solita vmiltà, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 200. scudi -

La terza venne da Prato con Sacco, e Mozzetta nera con due Lanternoni, & vno Stendardo di velluto nero, ornato di Contratagli d' Oro con la figura de la Morte, in numero d' Huomini 46. e 29. Seruitori, con molte Torce accese. El'altra venne da Oruieto in abito cenerino curto, e rozzo, scalzi, e Cappuccio in Testa, scoperti il viso; in numero gl' Huomini 200. e le Donne similmente vestite con Veli neri in testa, in numero di 120. e Torce più di 160. trà tutte due, incontrandosi ad entrare di Notte. Furono ambedue incontrate, e riceute da quella de la Morte, e condotte à l'Ospitio surono cibate, & alloggiate per trè sere. Quella di Oruieto à l'Ospitio proprio de la Morte; e quellai di Prato à l'Ospitio del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso prestato. Lasciarono di Regalo, quella di Prato scudi 50. e quella di Oruieto scudi 100. Partirono tutte benedette, e sodisfatte -

Ne l'Ospirio di San Giouanni Decollato l' Eccellentissimo Signor Duca Luigi Strozzi cibò à sue spesse la Compagnia di San Benedetto, e su lodato l'apparecchio, che non si potè tacciare di scarsezza, anzi su stimato pingue al pari de' suoi pari in ogni conto.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 213. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 547. e Donne 126. Furono anche ristorati 118. Conualescenti.

VENERDI' à li 17. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in Sant' Apollinare.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima venne dal Vasto in Regno con Sacco curto bianco, e Mozzetta turchina, Cappello bianco, e filetto turchino, Guanti bianchi cusciti con seta turchina, Calzette turchine, e Scarpe bianche. Caminauano à suono di Campanello convna Bandiera turchina grande, e Frange bianche, & vn Crocefisso piccolo con vn Telo turchino. Così vestiti gl' Huomini forono 150. & in abito da Pellegrini Huomini 40. e Donne 31. con due cariaggi appresso. E l'altra venne da Nepe con Sacco bianco, Lanternoni, con Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, accompagnata da molti Gentilhuomini Concittadini, & inuitati; in numezo li Nepesini, Huomini 260. con 60. Torce accese, e Donne 200. Ambedue incontrate, e riceute das quella del Con alone fuori de la Porta, e condotte à l' Ospitio, furono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Donatiuo, la prima scudi 50., e quele quella di Nepe 100. Partirono sodisfatte, e benedette.

Giunse in Roma l'Eminentissimo Signor Cardinale Girosamo Grimaldi, venuto dal suo Arciuescouato di Aix.

Ne l'Ospitio di San Giouanni Decollato l' Eccellentissimo Signor Prencipe Masseo Barberino, Maggiordomo, e Scalco de la Compagnia volle à sue spese coronare le sere de l'Alloggio de la Compagnia di San Benedetto, con imbandire le Mense, che furono stimate immense in riguardo de la generosità di vn tal Signore; tanto che immersi ne la confusione i riguardanti, e gl'alloggiati, non seppero distinguere dal primo à l'vitimo, qual fosse più ricco l'apparecchio. Diede ciò occasione à quei Signori, per non confondersi maggiormente, di ringratiare quei Prencipi con vn' atto semplico di vmiltà e riuerenza. Da vno di quei à nome di tutti furono lasciate in mano del Proueditore 60. Doppie, quasi con rossore, non parendoli contracambio nè meno de le Frutta, non che di tutta l' Ospidalità si nobilmente vsatali. Partirono il di seguente sodisfatti; e sarebbero andati più contenti, se non hauessero lasciato il loro Medico ne la Sepoltura di San Gionanni Decollato.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 173. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 495. e Donne 86. Furono anche ristorati 105. Conualescenti.

SABBATO à li 18. Per il B. Felice da Cantalice fù fatta la Festa da li Padri Cappuccini, con Altari, Foncane, e Fuochi artifici ati in Piazza. Ne l'Ospitio de la Santissima; Trinità surono riceuti di prima entrata 204. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 555. e Donne 88. Furono anche sistorati 109. Conualescenti.

DOMENICA à li 19. Per la Festa di Sant' Iuo Aunocato de Poueri, ssu fatta Cappella Cardinalitia in Sapienza con l'interuento de gl' Eminentissimi Cardinali, de' Signori Auditori di Rota, e de' Signori Aunocati Concistoriali; e da un Chierico del Seminario Romano su recitata un' Oratione in lode del Santo. Si celebrò anche la Festa di Santa Pudentiana ne la sua Chiesa vicino à Santa Maria Maggiore. L'espositione del Santissimo su ne la Chiesa de le Stimmate; de la Morte, & Oratione; di Sant' Orsola; e de la Maddalena de' Padri Ministri de gl'Insermi; solita de le Terze Domeniche del Mese con Musica, e Sermoni.

Il sereno m'inuitò à le quattro Chiese; e ritornais in tempo per seruire à le Compagnie, chi entrarono il giorno

Andarono per le quattro Chiese, la Compagnia de gl' Agonizzanti. Le Donné de la Compagnia del Redentore. La Compagnia de San Francesco di Paola E quella de gl' Alemanni di Campo Santo, erettà da Teutonici, gl' Huomini. Ciascheduna dansè Processionalmente; derogatoli il numero de le visite da Sua Santita per l'acquisto del Santo Giubileo con quella visita, e due altre à loro commodo.

Il Santissimo esposto per le Quarant'ore correnti su adorato ne la Chiesa de'SS. Vincenzo, & Ansuino de la Natione di Camerino in S. Giouanni in Mercatello. Entrarono per la Porta di San Giouanni Laterano due Compagnie. La prima venne da Cora del Santissimo Sacramento, e sece la sua Comparsa nel Campidoglio, come soggetta al Popolo Romano, con Sacco rosso, Lanternoni, quattro Trombe, e sei Fedeli à lo Stendardo, e Musica al Crocessisto, in numero gl' Huomini 440. con le Torce acceso, e Donne 300. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in SS. Lorenzo, e Damaso, e condotta à la Chiesa, poi à l'Ospitio; sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 8. Rubbia, e mezzo di Grano, 22. barili di Vino, 60. boccali d'Olio, e 600. Ouz.

La seconda venuta da Lanciano con Sacco bianco, e Mozzetta nera sece la comparsa in Campo
Vaccino vecchio, con Lanternoni, Bandiera, &
vn mezzano Crocesisso, in numero d' Huomini 160con 12. Torce accese, e Donne 45. Fù incontrata,
e riceuta da quella del Suffragio, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere; Lasciò

di Recognitione scudi 50.

Entrarono per la Porta del Popolo quattro Compagnie. La prima venne da Monselice con Sacco bianco, in numero d'Huomini 17. E la secondad del Santissimo Sacramento di Sezze con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl'Huomini 208. con 48. Torce accese, Donne 134. e 12: Battuti, coperti il volto, e scalzi: ambedue incontrate, e riceute da quella del Consalone con l'interuento de l'Eccellentissimo Signor Prencipe di Pellestrina. Furono condotte à l'Ospitio, cibate, & alloggiate per trè

trè sere. La prima lasciò di Regalo 12. Candelotti di libre 46. di Cera; e la secouda 62. barili d'Olio,

e scudi 50.

La terza de la Morte di Capranica con Sacco nero, Lanternoni, Stendardo, e Crocefisso; in numero gl'Huomini 230. con 36 Torce accese; e Donne 100. Fù incontrata, e riceuta da quella della.
Morte, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo, rubbia 6. di
Grano, e 300. libre di Carne Salata. Partirono tutte benedette, e sodissatte.

La quarta del Crocefisso di Ciuita Castellana, con Sacco nero, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e due Machine; ambedue con Musica, portata ciascuna da otto Persone. La prima rappresentaua. Sant' Elena con la Croce; e la seconda reggeuavn bel Crocefisso, ambedue bene ornate, & illuminate; in numero gl'Huomini 180. con 80. Torce accese, e Donne 247. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello, la quale à cagione di precedenza attaccò parole con quella. del Confalone, e nacque lo strepito da vno di quelli, che portaua lo Stendardo; fù creduta da timidi maggiore la contesa di quella che sù. Condotta. la Compagnia di Ciuita Castellana à San Marcello, d' indi à l' Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo scudi 80. Parti benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima ingresso 235. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 487. e Donne 78. Furono anche ristorati 118. Convalescenti.

LV-

LVNEDI' à li 20. La Processione per le Rogationi andò da Sant' Adriano à Santa Maria Maggiore. La Festa di San Bernardino da Siena si celebrò ne la sua Chiesa.

Seruij la Compagnia di San Marcello nel viaggio de le quattro Chiese, inuitato dal bel tem-

po fresco, e sereno.

Entrarono per la Porta del Popolo cinque Compagnie. La prima venne da Montopoli con Sacco bianco, e Mozzetta incarnata, con Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 150- con 24. Torce accese, e Donne 160. Incontrata, e riceuta da quella. del Confalone, su condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere . Lasciò di Donatiuo Pia-

Stre 5 J.

La Seconda venne da Montefiascone con Sacco leonato, e Mozzetta bianca, Lanternoni, Trombeà lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 90. con 12. Torce accese, e Donne 132. Fù incontrata, e riceuta come aggregata, cibata, & alloggiata per quattro sere da quella de la Santisfima Trinità: la quale riceuè la terza, venuta da. Monte Casino, cioè Valle Rotonda, Diocese de l' Abbadia di Monte Casino, con Sacco bianco, Musica, guidata da vna Bandiera, in numero d' Huomini 100. e Donne 66. con la loro Croce. E la quarta venuta da Conca con Sacco bianco, in numero d' Huomini 96. e Donne 64. con la loro Croce; Ambedue non aggregate, cibate, & alloggiate per trè sere. La prima di Montefiascone lasciò di Elemosina 40. scudi. La seconda di Valle Rotonda libre 104. di Cascio, Presciutti libre 76. e 18. boccali d'Olio. E la terza di Conca passò come Pellegrina.

La quinta venne da Chiozza in abito griscio, con Mozzetta, e Cappello incerato pendente dietro le spalle, scalzi, e coperti il volto, in numero d'Huomini 42. tutti con candele accese in mano. Incontrata, e riceuta da quella de le Stimmate, e condotta à l'Ospitio sù cibata. & alloggiata con la solita carità per trè sere. Lasciò di Donatiuo 100. libre di Cera. Partirono tutte benedette, e consolate.

Si vesti Monaca prinatamente à la Maddalena de le Connertite al Corso Angela Venetiana à Santa Maria in Via, e si pose nome Suor Angela Eletta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 243. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 883. e Donne 338. Fuiono anche ristorati 110. Conualescenti.

MARTEDI' à li 21. La Processione per le Rogationi andò da Santa Maria Nuoua à San Giouanni Laterano.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Sant' suo de' Brittanni.

Entrarono da la Porta del Popolo due Compagnie. La prima con Sacco nero, venuta da Poggio Mirteto con due Lanternoni, Stendardo, e Crocefisso, in numero gl' Huomini 160. con 120. Torce accese, e Donne 140. Incontrata dal Mandataro, e riceuta da quella di San Giouanni Decoslato, condotta à l'Ospitio su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò scudi 100. di Donatiuo.

La seconda venne da Castel San Piero in Sabina con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 160. con 64. Torce accese, e Donne 1324 Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima. Trinità, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata, come aggregata per quattro sere, e lasciò di Elemosina, Presciutti libre 254. Capretti 20. Qua 1118. e boccali 62. d'Olio. Ne riceuè anche vn' altra non aggregata, entrata da Porta San Giouanni Laterano, e venuta per Campo Vaccino vecchio da Rauescania, Diocese di Alife con Sacco bianco, e Mozzerra di saia rossa; guidata da vna Bandiera, in numero gl' Huomini 90. e Donne 30. cibata, & alloggiata per trè sere da Pellegrina. Partirono tutte contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 247. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 956. e Donne 534. Furono anche ristorati 116-Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 22. La Processione de le Rogationi andò da la Chiesa de' Santi Lorenzo, e Damaso à San Pietro in Vaticano; e ciascuna Persona, che in gratia accompagnò le dette Processioni, acquistò l'Indulgenza, come se ciascuna volta hauesse visitato le quattro Chiese. Vespero Papale con l'interuento de gl' Eminentissimi Signori Cardinali al Quirinale.

Monfignor Illustrissimo Francesco Rauizza Oruietano doppo breue infermità rese lo spirito al

Creatore.

Dentro vna Secreta de le Carceri nuoue su trouato morto di laccio Tomaso Verucci da Norscia, e seppellito suori de le Mura al Popolo. E nel Teuere su trouato annegato vn Huomo, riconosciuto con alcune serite per Tedesco.

Entrò per la Porta di San Giouanni Laterano vna Compagnia venuta da Marzano, Diocese di Teano con Sacco rosso, e sece la Comparsa in Campo Vaccino vecchio, con vna Bandierola, & vn picciolo Crocesisso, in numero d' Huomini con il Sacco 50. senza Sacco 100. e Donne 50. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condotta à l' Ospitio, su cibata, & alloggiata come aggregata per quattro sere. Lasciò di Elemosina scudi 20, ducati 10, è carlini otto.

Entrarono per la Porta del Popolo cinque Compagnie. La prima fù de la Madonna Santissima di Zagarolo con Sacco bianco, due Lanternoni, concrombe à lo Stendardo galante, e Musica al Crocessisso bello, coperto di vn telo bianco, ricamato d' Oro, e d' Argento, in numero gl' Huomini di 460. con 200. Torce accese, e Donne 400. Accompagnata da molti Frati Risormati. La Croce de lo Donne inargentata con alcune Zitelle attorno concrochetti, e Ghirlande. Incontrata, e riceuta daquella del Consalone, e condotta à l' Ospitio su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo barili 50. di Vino, e due Vitelle Camparteccie.

La seconda del Santissimo Sacramento, venne da Rocca di Papa, con Sacco bianco, Lanternoni, e Trombe à lo Stendardo, e Musica al Croccsisso, în numero gl' Huomini 290, con Torce 64, accese, e Done Donne 310. con la sua Croce inargentata, e sette Donzelle attorno con Rocchetti, e Ghirlande. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso, e condotta à l'Ospitio su cibata, & alloggiata per trè sere. Laciò di Elemosina some 12. di Carbone, e 12. barili di Vino.

La terza venne da li Colli di Perugia con Sacco nero, Stendardo, e Crocefisso, in numero gl' Huomini 72. con 14. Torce accese, e Donne 32. Fù incontrata, e riceuta da quella de la Morte, cibata, & alloggiata per trè sere al solito Ospitio. Lasciò

di Regalo boccali 80. d' Olio, e 16. scudi.

La quarta del Santissimo Sacramento di Campagnano con Sacco rosso, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero d'Huomini 120. con 24. Torce accese, e Donne 160. con la loro Croce, e cinque Donzelle attorno con Rocchetti, e Ghirlande. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento di San Pietro, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata al solito de le altre, per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 60.

La quinta del Santissimo Crocessisto, venne da Barga (Luogo trà Firenze, e Lucca) con Sacco nero, Stendardo, e Crocessisto, in numero d'Huomini 50. con 12. Torce accese. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocessisto in San Marcello con Musica, e con l'interuento de l'Eminentissimo Signor Cardinale Flauio Chigi Protettore, e de' Signori Duchi Guardiani. Condotta à la Chiesa, posicia à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata pe trè sere.

Non

Non lasciò Donatiuo, e sù compatita. Partirono

tutte benedette, e sodisfatte.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 561. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1235. e Donne 682. Furono anche ristorati 123. Convalescenti.

Li Notte seguente à le Carceri di mezzo de le Prigioni nuoue sù tentata la suga, e con l'impunità di vno ne surono cassigati quattro con trè rigorosi

tratti di Corda.

GIOVEDI' à li 23. Lo sparo del Castello di Sant' Angelo à l'Alba diede segno de la Festa de l'Ascensione, per la quale si sece Cappella Papale nel Palazzo Apostolico al Quirinale, oue doppo la Messa Santità diede la Benedittione al Popolo sù la Loggia. In San Pietro al Vaticano Statione, oue doppo il Vespero si scoprì la Coltre de' Santi Martiri. Per la Sacra de la Chiesa si celebrò Festa con Musica celebre in Santa Maria in Vallicella.

La Maestà de la Regina di Suetia volle accrescere diuotione al Popolo con farsi vedere per le quattro Chiese.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Sant' Isidoro à Capo le Case.

Andarono per le quattro Chiese le Donne de la Compagnia de gl' Alemanni de l'Erettione Teutonica di Campo Santo. La Compagnia de Librari di San Tomaso, molti con Sacco nero. E la Compagnia di Sant' Eligio de Ferrari; gl' Huomini. Ciascheduna da se processionalmente, derogatoli

il nu-

il numero da Sua Santità per l'acquisto del Santo Giubileo con quella visita, e due altre à loro com-

modo.

Venne per la Porta Lateranense la Compagnia del Rosario di San Germano; pochi Huomini con Sacco bianco, gl'altri tutti vestiti da Pellegrini, in numero di 1200, trà Huomini, e Donne, guidati con vna Bandiera à la ssilata. Incontrata da Signori de la Compagnia del Rosario in Campo Vaccino vecchio, come aggregata, e poi consegnata à l'Ospitio de la Santissima Trinità, oue su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Elemosina 92 boccali d'Olio.

Entrarono per la Porta del Popolo sette Compagnie. La prima di San Rocco di Sutri con Sacco verde, Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso, aggregata à quella di San Rocco di Roma, che poi inuiò ad alloggiare à l'Ospitio de la Santissima Trinità, non hauendo ella il commodo. Furono gl'Huomini 144. con 24. Torce accese, e Donne 120.

La seconda venne da Treui di Spoleti con Sacco rosso, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 148. con 24. Torce accese, e Donne 72. con la loro Croce, accompagnata da 7. Donzelle con Rocchetti, e Ghirlande. Incontrata, e riceuta, come aggregata, da la Santissima Trinità, sù cibata, & alloggiata per quattro sere; la prima trè sere solamente. Lasciciarono di Regalo, la prima rubbia sette, e mezzo di Grano; la seconda 304. boccali d'Olio.

La terza venne da Rocca Secca con Sacco nero; L'anternoni, Stendardo, e Crocefisso, in numero gl'Huomini 124. con 26. Torce accesc, e Donne 132. con la loro Croce; accompagnata da cinque Fanciulle con Ghirlande, e Rocchetti. Incontrata, es riceuta da quella de la Morte, su cibata, & alloggiata ne l'Ospitio solito per trèsere. Lasciò di Donatiuo libre 100. di Carne salata, 50. boccali d'Olio, e 15. scudi.

La quarta del Santissimo Sacramento di Salizzano in Sabina con Sacco bianco, e Mozzetta incarnata, Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso, in numero gl'Huomini 115.con 24. Torce accese, e Donne 105. con la loro Croce inargentata, e trè Fanciulle consechetti, e Ghirlande. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso con Musica, e condotta à la Chiesa, & à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò scudi 55.

La quinta venne da Tarano in Sabina con Sacco bianco, e mozzetta nera, con Il Cappuccio bianco in testa, scoperto il viso, Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso, in numero gl' Huomini 142. con 36. Torce accese, e Donne 122. Incontrata, e riceutada quella del Sutfragio, e cibata; & alloggiata al solito per trè sere. Lasciò di Recognitione scudi Cento.

La sesta, venne da Vignanello con Sacco nero; e Croce liscia al sianco, Lanternoni scuri, Stendardo, e Crocesisso con telo biscio scuro in numero gl'Huomini 240. con 14. Torce accese, e Donne 160. Incontrata, e riceuta da quella de le Stimmate, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere con la solita carità. Lasciò di Regalo Rubbia dieci di Grano, e 60. Copelli di Vino.

Еe

La settima del Santo Crocesisso di Genazzano con Sacco nero, e Segno in petto, due Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 360. con 120. Torce accese, e Donne 300. con la loro Croce inargentata, accompagnata da 9. Donzelle con Rocchetti, e Ghirlande. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocefisso in San Marcello, con l'interuento de 1' Eminentissimo Signor Cardinale Flauio Chigi Protettore, e Signori Duchi Guardiani, e condotta à la Chiesa, d'indi à l'Ospitio, s'il cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo scudi 80. Partirono tutte benedette, e sodisfatte. Si aunisis; quando dico . Benedetta, intendo, per la Benedittione di Sua Santità; Quando dico sodisfatta, ò contenta, intendo per l'Alloggio.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 268. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1607. e Donne 1076. Furono anche ristorati 1002

Connalescenti.

VENERDI' à li 24. Si portò la Maestà di Crissina Alessandra di Suetia à la visita de le quattro Chiese.

Ne l' vscire dal Quirinale doppo la Benedittione di Sua Santità, nacque vn poco di tumulto trà due Compagnie, à cagione di ciascuna per auanzassi auanti, cioè la Compagnia de la Morte, che conduceua quella di Rocca Secca, e la Compagnia del Santissimo Sacramento di San Pietro, che conduceua quella di Campagnano. Vi surono molti seriti, trà quali vno più graue de gl' altri morì. Ciò successe à la Fontana di Treui. Vn'altra contesa.

non meno fiera, che tumultuosa, successe à l' vscire di San Giouanni Laterano, trà la Compagnia de la Santissima Trinità, che conduceua quelle di Sutri, e Treui, e la Compagnia del Santissimo Crocessiso in San Marcello, che conduceua quelle di Barga, e di Genazzano; su maggiore lo spauento del Sangue; trà li seriti ve ne surono cinque con qualche pericolo; Fù giorno Climatelico, e ricordeuole anche per mè.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 178. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1489. e Donne 1004. Furono anche ristorati 90, Convalescenti.

SABBATO à li 25. La Maessà de la Regina di Sueria sù veduta per le quattro Chiese.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato in Santa Maria de la Consolatione.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia de la Madonna Santissima di Valmontone con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo nuono, e Musica al Crocesisso con telo di Lama d'Argento; in numero gl'Huomini 450. con 130. Torce accese, e Donne 320. incluseui 13. Fanciulle conRocchetti, e Ghirlande attorno la Croce loro inargentata. Fù incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e cibata, & alloggiata al solito per trè sere.
Lasciò di Donatino 100. Piastre.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 308. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1251. e Donne 722. Furono anche ristorati 102. Conualescenti. DOMENICA à li 26. La Festa di San Filippo Neri sù celebrata con pompa straordinaria, oue è il suo Corpo ne la Chiesa di Santa Maria in Vallicella con Cappella Cardinalitia. Vi presentò il Magistrato Romano vn Calice, e quattro Torce. La Musica sù scelta, e la Festa riuscì diuota con il solito Apparato, con i Luminari, & Altari per le strade del Pellegrino, di Banchi, de' Coronari, e per tutto il circonuicino Rione. L'espositione del Santissimo sù in Santa Maria in Campitelli con Musica, e Sermoni, solita d'ogni quarta Domenica del Mese.

Il sereno m'inuitò à le quattro Chiese, e per incontrarmi maggiormete nel Popolo, che vi andò, cominciai la Visita da la Basslica di Santa Maria Maggiore.

Andarono per le quattro Chiese la Compagnia de' Santi Bartolomeo, & Alessandro de la Nation Bergamasca con Sacchi Lionati . La Compagnia del Suffragio con Sacchi bianchi, e Mozzetta nera. La Compagnia de' Pesciuendoli in Cappa . La Compagnia di Sant' Eligio le Donne. La Compagnia de le Sante Orsola, e Caterina con Sacco rosso. La Compagnia di Sant' Agata de' Tessitori in Cappa. La Compagnia de li Terziarij de l'Araceli. La Compagnia de Santi Sebastiano, e Valentino de' Mercanti Fondacali à li Mattei con Sacco rosso. La Compagnia de la Concettione à Santa Maria in-Via Lata, nuoua Erectione. La Compagnia de l'Oratorio di San Lorenzo in Lucina de la Natiuità de la Madonna con Sacco bianco. E la Compagnia di Santa Caterina di Siena con Sacco bianco. Ciascuna da sè processionalmente, derogatoli il numero da Sua Santità, per l'acquisto del Santo Giubileo con quella visita, e due altre al commodo loro.

In

In questo giorno il Pontefice si compiacque di onorare li Caudatarij de gl'Eminentiss. Signori Cardinali con farli riuestire con Sottana Paonazza, e su

Iodata la Prerogativa rinovata.

Entrò per la Porta di Sau Giouanni Laterano la matina la Compagnia venuta da Cantalice, che doueua entrare à li 17. & accompagnata da vua parte del Clero, e Signori Canonici Lateranensi sino al Monte de la Pietà, iui su consegnata à li Fratelli de la Santissima Trinità, vestita la più parte di Sacco bianco con Bandiera, e Crocesisso: Furono gl'Huomini 270. con Torce 46. accese, e Donne 80. cibata, & alloggiata per trè sere, come non aggregata, riceuta, e compatita, se non lasciò Elemosina. Parti benedetta, e contenta.

Ne la Chiefa de la Madonna de la Transpontina; di Santa Maria al Monte Santo; & à San Martino de' Monti Sua Santità si compiacque concedere vna pienissima Indulgenza à quelli; che le visitarono in gratia (era iui la Festa del Beato Giouanni de la Croce, primo Carmelitano Scalzo, trasserità) come se hauessero visitato le quattro Basiliche principali per due volte. Durò per trè giorni l'Indul-

genza.

Entrò per la Porta Lateranense, e si radunò al Monastero de le Reuerende Monache di San Lorenzo in Panisperna, per fare la sua Comparsa la Compagnia de l'Assunta di Genzano con Sacco bianco, due Lanternoni inargentati; Trombe auanti d' vno Stendardo di vaghissimo disegno del Signor Caualier Carlo Fontana, con le asse inargentate, & intagliate, con vn Crocessiso con telo di Broccato d'Oro, e d'Argento con Musica; in nu-

mero gl' Huomini 400. con 250. Torce accese; e Donne 230. con la loro Croce inargentata con 15. Donzelle con Rocchetti, Ghirlande, e Sottanini di Amuer, che l'accompagnauano; e nel fine de gl' Huomini 24. Frati Agostiniani, e nel passar dal Monastero di Santa Caterina di Siena, l'Eccellentissima Signora Suor Maria Alessandra Cesarini la volle onorare con molti spari di Mortaletti. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso, e condotta à la Chiesa, d'indi à l' Ospitio, fù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 30. Barili di Vino, e scudi Cinquanta.

Entrarono per la Porta del Popolo sei Compagnie., La prima venne da Vetralla con Sacco nero, coperti il volto; con Lanternoni Stendardo, e Crocefisso, in numero gl' Huomini 194. con 160. Torce accese, e Donne 111. con la loro Croce particolare. Incontrata dal Mandataro, e riceuta da quelladi San Giouanni Decollato, cibata, & alloggiata al loro Ospitio per trè sere. Lasciò di Donatiuo

scudi 90.

La seconda venne da Ronciglione con Sacco bianco, e Mozzetta di Corame rosso con orlo bianco, tanto gl' Huomini, come le Donne, con due Lanternoni, Stendardo, e Crocefisso, in numero gl'Huomini 127. con 24. Torce accese, e Donne 81. Incontrata, e riceuta da quella de la Morte, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Recognitione 100. Piastre.

La terza venne da Casal Liuieri di Sora con Sacco rosso, Bandiera rossa, e Crocesisso, in numero C. 4

gl' Huo-

gl'Huomini 264.con 24.Torce accese; e Donne 186. con la loro Croce: Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità. La quarta da Città de la Pieue con Sacco rosso, e Mozzetta di Corame rosso, L'anternoni, Stendardo, e Crocefisso, in numero gl' Huomini 124.con 32. Torce accese, e Donne 74. con la loro Croce. La quinta venne da Nazzano de Monaci Benedettini con Sacco rosso, Lanternoni, Stendardo, e Crocefisso, portato à vicenda da trè Monaci Benedettini con Sacco rosso, in numero gl' Huomini 150, con 40. Torce accese, e Donne 102. Incontrate, e riceute anche queste due da quella de la Santissima Trinità, che come aggregate tutte trè, condusse à l'Ospitio, cibò, & alloggiò per quattro sere. La prima lasciò di Regalo vn Calice d'Argento con Patena. La seconda 388. boccali d' Olio - E la terza di Nazzano 30. Passi di legna. Tutte con Musica al Crocesisso. La Sesta su quella di Lennola con Sacco bianco, e Bandiera, & vn picciolo Crocefisso, in numero gl' Huomini 160. con 8. Torce accese, e Donne 86. Fù riceuta da la Compagnia de la Santissima Trinità, e cibata, & alloggiata per trè sere, come non aggregata. Lasciò di Elemosina 206. boccali d' Olio -

Entrarono per la Porta di San Giouanni Laterano due Compagnie, Itri, e Fundi, che vennero
vnite, parte con Sacchi rossi, e parte bianchi, sotto
vna sola Bandiera, in numero trà Huomini, e Donne, che non contai diuisi, 945, riceute, come non
aggregate, da quella de la Santissima Trinità, cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Elemosina 252. Boccali d'Olio.

Entrò

Entrò ancora per Porta San Giouanni Laterance la Compagnia del Santissimo Sacramento di Quercino in Campagna, e sece la comparsa in Campo Vaccino vecchio con Sacco rosso, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 115, con 22. Torce accese, e Donne 107, con la loro Croce. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento di S. Pietro, e condotta à l'Ospitio su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 70, e baioc. 90. Partirono tutte consolate, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 153. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1846. e Donne 937. Furono anche ristorati 103.

Conualescenti.

LVNEDI' à li 27. Sua Santità tenne Concistoro Secreto, & à sua propria Relatione prouidde la Chiesa Metropolitana di Lanciano, vacante per traslatione di Monsignor Alsonso Aluarez à la Chiesa di Brindiss, de la Persona di Monsignor Francesco Antonio Carassa Teatino. A Relatione parimente sua prouidde la Chiesa di Pozzuolo, vacante per la morte di Monsignor Bernardo Sanchez, de la Persona di Monsignor Carlo di Palma Teatino.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino sù prouista la Chiesa di Paso, vacante per morte di Monsignor Arsenio da Milano, de la Persona di Monsignor Leonardo Comaior Francescano Resormato.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinal Virginio Orsino su proujsta la Chiesa Lexouiense.

vacante per cessione di Monsignor Leonorio di Matignon, in persona di Monsignor Leonorio di Matignon parimente. A Relatione del medesimo su dato in Comenda il Monasterio di San Clemente de l'Ordine di San Benedetto di Metz al Signor

Giulio di Bologna.

A Relatione de l' Eminentissimo Sig. Cardinal Federico Sforza su trasserito da la Chiesa di Triuento à quella di Otranto, vacante per morte di Monsignor Gabrielle di Santander, Monsignor Ambrosso Maria Piccolomini. A Relatione del medesimo su trasserito da la Chiesa di Gaeta à quella di Reggio in Calabria, vacante per la Morte di Monsignor Matteo di Gennaro, Monsignor Martino de Villanueba.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Paluzzo Altieri sù proueduta la Chiesa di Fiesole, vacante per la morte di Monsignor Filippo Soldani, de la persona di Monsignor Filippo Nerio Altouiti.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinal Lodonico Ernandez Portocarrero sù trasserito da la Chiesa di Guadix à quella di Astorga, vacante per la morte di Monsignor Roderigo de Mandini, Monsignor Diego de Silua. A Relatione del medesimo sù trasserito da la Chiesa di Almeria à quella di Coira, vacante per morte di Monsignor Bernardino de Leon, Monsignor Francesco de Luna. A Relatione del medesimo sù prouista la Chiesa de la nuoua Segobia, vacante per morte di Monsignor Roderigo de Cardenes de la persona di Monsignor Gioseppe Milano de Pollete.

A Relatione de l'Eminentissmo Signor Cardinale Decio Azzolino sù proueduta la Chiesa di Andro ne l'Arcipelago, vacante per morte di Monsignor Giouanni Battista Patero, de la persona di Monsignor Ignatio Rosa.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Girolamo Casanatta surono prouiste le Chieso di Ortona, e Campli insieme vnite, vacanti per traslatione à quella di Terni di Monsignor Bonafaccia, sin persona di Monsignor Giouanni Ve-

spoli Teatino.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Pietro Basadonna su proueduta la Chiesa di Veroli, vacante per morte di Monsignor Francesco Angelucci, de la Persona di Monsignor Riccardo Anibbale de la Molara.

Furono preconizzate le seguenti Chiese. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Virginio Orssino quella di Burges. Da l' Eminentissimo Signor Cardinal Portocarrero quella di Tlescala in India., & il Monastero de Amerio di Girona. E da l' Eminentissimo Signor Cardinal Carlo Barberino quella di Fossano.

L' Eminentissimo Signor Cardinal Carlo Carassa lasciò il Titolo di Santa Susanna, & ottò quello di Santa Maria in Via, vacato, per hauerlo lasciato l' Eminentissimo Signor Cardinalo Cesare d' Estrees.

Dopoi il Pontefice creò, è dichiarò sei Cardinali, e surono Monsignor Alessandro Crescentio Romano Patriarca di Alessandria, e Maestro di Camera di Sua Santità.

Monsignor Galeazzo Marescotti Romano Arciuescono di Corinto, Nuntio Apostolico in Madrid.

Monsignor Bernardino Rocci Romano Arciuefcouo di Damasco, e Maggiordomo di Sua-

Santità.

Monsignor Mario Albritij Napolitano Arciuescouo Neocesarense Nuntio à la Cesarea Sacra Maestà de l'Imperatore.

Monfignor Fabritio Spada Romano Arciuescouo

di Patrasso, Nuntio in Parigi. E.

Frà Filippo Tomaso Huuard de Nortsolch Inglese, de l'Ordine de' Predicatori, Teologo de la Regina, e Parente di Carlo Secondo Rè d'Inghilterra. Et in fine del Concistoro furono concessi i Pallij à gl'Arciucscoui di Sans, e di Tolosa.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di San Giouanni Decollato.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima de la Santissima Trinità di Caprarola con Sacco rosso, e Mozzetta di Pelle incarnata, con due Lanternoni, quattro Trombo à lo Stendardo, e cinque voci di Musica al Crocessisso, in numero gl' Huomini 686. con 200. Torce accese, e Donne 627. con la loro Croce inargentata, incluseui 13. Donzelle con Ghirlande, e Rocchetti: de le Donne, 150. erano con Vngarina di Tela rossa, e Mozzetta di Pelle incarnata; e le altre con la Mozzetta folamente; accompagnata da' Frati Risormati Francescani; Tanti surono à l'entrare; & à la Mensa vi sù chì ne contò circa 1700.

f 2 Fù

Fù incontrata, e riceuta da quella de la Santissima. Trinità, e condotta à l'Ospitio su cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata. Lasciò di Donatiuo 300, scudi.

La seconda del Santissimo Crocesisso venne da Ronciglione con Sacco verde, Lanternoni, Stendardo con Trombe, e Musica al Crocesisso, in numero d' Huomini con il Sacco 134. e 12. senza Sacco con il Bordone, con 24. Torce accese, e Donne con Vngarina di Tela verde 90., c 20. senza, con la loro Croce indorata, portata da vna Donzella, con Rocchetto, e Corona di Spine, in mezzo à due similmente vestite. Incontrata, e riceuta da quella, del Santissimo Crocesisso in San Marcello, e condotta à la Chiesa, d'indi à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo-100. scudi. Partirono ambedue sodissatte, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 232. Pellegrini, trà Huomini, e Donne : e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 1966, e Donne 1202. Furono anche ristorati 93, Conualescenti.

MARTEDI' à li 28. Entrò per la Porta Lateranense, sece la comparsa in Campo Vaccino vecchio
la Compagnia d'Alatri con Sacco bianco, due Lanternoni , Stendardo , e Crocessso, in numero
gl'Huomini 520. con 36. Force accese, e Donne 336.
Incontrata, e riceuta, come aggregata, da quella
de la Santissima Trinità, cibata, & alloggiata per
quattro sere. Lasciò di Elemosina 26. Kubbia di
Grano, e 124. Boccali d'Olio. Fù riceuta anche
da la medesima quella di Galluccio, Diocese di

Teano, similmente venuta per la medesima Portacon Sacco bianco, con una Bandierola, in numero gl' Huomini 82. e Donne 7. Fù cibata, & alloggiata per trè sere, come non aggregata. Lasciò di Domatino 12. ducati.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. Vna venne da Poggio Natiuo con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 186. con 150. Torce accese, e Donne 220. con la loro Croce inargentata, e 9. Donzelle con Rocchetti, e Ghirlande, e con vaghe Sottanine. El'altra venne da Campagnano con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Croccsisso, in numero gl. Huomini 188. con 120. Torce accele, e Donne 96. con la loro Croce inargentata con-7. Donzelle con Ghirlande, Rocchetti, e Sottanine belle. Ambedue incontrate, e riceute da quella del Confalone, e condotte à 1 Ospitio, cibate, & alloggiate al solito per trè sere. Lasciarono di Regalo, la prima 60. Piastre, e la seconda 50. scudi. Partirono tutte benedette, e sodisfatte.

Venne auuiso, che vn Vignarolo suori di Porta-Salara hauea veciso vn Burrinello con vna Mezzaluna; che ben potè dirsi lo suenzurato tagliato à mala Luna.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 192. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 1892. e Donne 1709. Furono anche ristorati 87. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 29. Due Eminentissimi Porporati vscirono di Roma in questa matina. Grimaldi maldi andò in Albano à la visita del suo Vescouaro

Et Orsino andò per diporto à Palo.

Entrarono per la Porta del Popolo trè Compagnie. Venne la prima da Andredogo in Regno con Sacco bianco, e Bandiera, in numero gl' Huomini 211., e le Donne 152. con la loro Croce filettata d' Argento, e con 12. Torce accese. La seconda venne da Chiozza con Sacco rosso, e Mozzetta rossa, in numero gl' Huomini 80. Ambedue aggregate, incontrate, e riceute da quella de la Santissima Trinità, & alloggiate, e cibate per quattro sere. Lasciarono di Donatiuo, la Prima 196. libre di Candele di Seuo, e 100. Saluiette in pezza. E la seconda vn Paliotto, e due Cuscini di Broccato, 100. Candele di Cera dorate di due libre l' vna, e 20. Torce di libre 8. l' vna.

La terza venne da Magliano in Sabina con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso, in numero gl' Huomini 180. con 36 Torce accese, e Donne con la loro Croce 136. Incontrata, e riccuta da quella de la Morte, e condotta à l'Ospitio su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 50. scudi.

Entrò ptr la Porta di San Gioùanni Laterano, e fece la comparsa sù 'l Campidoglio la Campagnia del Colle di San Magno in Regno con Sacco bianco, guidata da vna Bandiera con vn picciolo Crocessisto, in numero gl'Huomini 280. con poche Torce accese, e Donne 250. Fù incontrata, e riceutada quella del Consalone, e condotta à l'Ospitio su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo boccali 60. d'Olio, e 16. Presciutti di libre 220.

Fece la comparsa in Sant' Andrea de le Frattela Compagnia del Santissimo Sacramento del Poggio di Narni, con Sacco bianco, due Lanternoni, Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huominii 68. e Donne con la loro Croce 47. e 20. Torce accese. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso; e condotta à la Chiesa, poscia à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Elemosina 120. boccali d'Olio, e Torce 18. di Cerada 4. libre l' vna.

Entrò per Porta San Giouanni Laterano la Compagnia venuta dal Monte San Giouanni, e si pose in ordinanza in Campo Vaccino vecchio con Sacco, e Cappuccio bianco, e Mozzetta nera, Lanternoni, Bandiera, e Crocesisso con Musica, in numero gl' Huomini 120. con 24. Torce accese, e Doune 105. con la loro Croce liscia. Fù incontrata, e riceuta da quella del Suffragio, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 6. Rubbia di Grano, trè barili d'Olio, e 24. Presciutti. Partirono tutte benedette, contente.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato in San Girolamo de la Carità.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 253. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1784.e Donne 1296. Futono anche ristorati 115. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 30. Sua Santità tenne Concistoro Publico, e furono dati li Cappelli à li due Eminentissimi Signori Cardinali, Alessandro Crescentio, e Bernardino Rocci.

Fù attribuito ad impulso di stolidezza l'atto inhumano di Fratricida, che commise il Vignarolo de la Signora Contessa Carandini fuori di Porta Pinciana, pochi giorni prima vscito da l'Ospedale de'Pazzi.

Entrarono da la Porta del Popolo quattro Compagnie. La prima venne da Spello con Sacco incarnato, Lanternoni, Stendardo, e Musica al Crocefisso; in numero gl' Huomini 74. con 14. Torce accese, e Donne 49. con la loro Croce. La seconda de la Santissima Trinità di Santo Gemini con-Sacco 10sso, due Lanternoni, e poi due Fiaccole, Trombe à lo Stendardo, & vn corpo di Musica. al Crocefisso; in numero gl' Huomini 235, con-120. Torce accese; e la maggior parte de le Donne con Vngarina rossa, in tutte 148. con la loro Croce inargentata. Ambedue riceute, & incontrate da. quella de la Santissima Trinità, & alloggiate per quattro sere, e cibate, come aggregate, lasciarono di Donatino; la prima scudi 42., e la seconda 172. boccali d' Olio.

La terza venne da Ponte Coruo, con Sacco nero; Lanternoni, Bandiera, e Crocefisso, in numero gl'Huomini 74.e le Donne 37. aggregata à quella de la Morte, e riceuta da l'Opitio de la Santissima Trinità, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Elemosina scudi 28. e mezzo.

La quarta de le Stimmate di Mompeo in Sabina, con Sacco nero, con due Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocessisto; in numero gl' Huomini 224. con 100. Torce accese, e Donne con la loro Croce intagliata, & inargentata 172.

e Sottanine belle di sotto. Incontrata, e riceutada quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello con l' Interuento de' Signori Duchi Guardiani, & altra Nobiltà. Condotta à la Chiesa, sù poi ne l'Ospitio cibata, & allogiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 20. Presciutti, e 360. boccali d'Olio. Partirono tutte benedette, e consolate.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 284. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1772.e Donne 1193. Furono anche ristorati 115.

Conualescenti.

VENERDI' à li 31. Si fece Festa con Musica à due Cori à San Giacomo de' Spagnuoli, per San Ferdinando Rè de le Spagne.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato ne la Chiesa di Santa Maria Cosmedia.

detta Scola Grega.

Entrò per la Porta di San Giouanni Laterano, e fù riceuta da alcuni Fratelli de la Santissima Trinità in Campo Vaccino vecchio la Compagnia di Ailano in Regno con Sacco rosso, e con vna semplice Bandierola, in numero gl' Huomini 18. e Donne 15. condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere, come non aggregata; nè lasciò donatiuo alcuno.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima venne da Marino con Sacco bianco, due Lanternoni, Trombe à lo Stendardo nuouo, dipintoui la Madonna Santissima del Confalone, & vn corpo di Musica al Crocesisso, coperto di vn telo di Broccato d'Argento, & Oro: in numero gl'Huomini 612. con 300. Torce accese, con il suo Clero, con

la Croce in asta, e due Fratarie, Risormati, & Agostiniani; e le Donne 450, con la loro Croce con raggi inargentati, e 17. Fanciulle ben vestite con Rocchetti, e Ghirlande ne le prime file ordinate. Incontrata, e riceuta da quella del Consalone, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 60. barili di Vino; sette Rubbia di Grano; quattro Vitelle Campareccie, 40. decine di Pane bianco, e 50. scudi.

La seconda sù de la Croce di Suriano con Saccobianco rozzo, coperto il volto, scalzi, Croce liscia al Fianco, e due Teste di Morto, portate da i lati d' vna Croce liscia con cinque Torce accese auanti. Gl'Huomini furono 130 e le Donne con teli di Linobianco in capo, e Croce in mano, surono 134. Incontrata, e riceuta da quella de le Stimmate, e condotta à l'Ospitio, sù cibara, & alloggiata per trè sere con carità pari à la diuotione, che resero con le opere. Lasciò di Donatiuo rubbia sei di Grano; 60. Presciutti, e 60. Piastre. Partirono tutte contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 337. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini, 1457. e Donne 905. Furono anche ristorati 115. Conualescenti.

A tutto il mese di Maggio furono riccuti ne l'Ospitio de la Santissima Trinità di prima sera7976. Pellegrini, trà Huomini, e Donne
E ne furono cibati, & alloggiati;
Huomini 30036. e Donne 15385.
Li ristorati Conualescenti
furono 3376.

GIV-

## GIVGNO.

ABBATO Al Primo. Vigilia; e Vespero Papale al Quirinale, per la Festa di Pasqua Rosata, detta de la Pentecoste.

Entrarono per Porta Pia due Compagnie, e fecero la loro radunanza, e comparsa à la Fontana de le Terme. La prima del Santissimo Sacramento di Monte Libretti, con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso, in numero gl' Huomini 157, e le Donne con la loro Croce 121, e 50. Torce accese. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento di San Giacomo Scoscia. Caualli. Fù condotta à l'Ospitio loro in Borgo, & iui cibata, & alloggiata per trè sete. Lasciò di Regalo scudi 100.

La seconda sù di Sant' Angelo in Capoccio, Vasfallaggio dell' Eccellentissimo Signor Duca d' Acquasparta, con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo, dipintoui San Michele, e Crocessso, innumero gl' Huomini 240. con 20. Torce acceso, e Donne 208. con vna Croce ordinaria: aggregata, e riceuta da due Signori de la Compagnia del Santissimo Rosario, con quattro Mandatarij con suoi Torcieri rossi, e candelotti access: Fù poi mandataà l'Ospitio de la Santissima Trinità, oue sù alloggiata, e cibata per trè sere, e compatita, se nonlasciò Donatiuo.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia de l'Abbadia di Fiorentillo con Sacco bianco senza Stendardo, con due Lanternoni, con una Madonna

Gg 2

portatile con molti Candelieri di Argento, e lumi di Cera, in numero gl' Huomini 252. con 20. Torce accese, e le Donne 94. con 7. Donzelle ben vestite con Rocchetti, e Ghirlande attorno la Croce. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò per Recognitione 300. boccali d'Olio.

Entrarono per la Porta di San Giouanni Laterano due Compagnie. La prima venne da Roccad' Euandro in Regno con Sacco bianco, con vna Bandiera, in numero gl' Huomini 60. e Donne 31. Fù riceuta in Campo Vaccino vecchio da alcuni Fratelli de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere, come non aggregata. Lasciò di Elemosina cinque Zecchini.

La seconda, che si radunò à Sant' Adriano sù la Compagnia del Santissimo Sacramento di Castel Candolso, con Sacco bianco, due Lanternoni inargentati, Trombe à lo Stendardo, bello, e nuouo e Musica al Crocesisso, con telo di Argento, in numero gl' Huomini 260, con 100. Torce accese, e Donne 190, con la loro Croce inargentata, accompagnata da 9. Fanciulle con Ghirlande, e Rocchetti, e buone Sottanine. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e sinque Piaghe di Nostro Sig. in SS. Lorenzo, e Damaso, e condotta à la Chiesa, poi à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 100. Partirono tutte contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 779. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 1302.e Donne 694. Furono anche ristorati 127. Convalescenti.

DOMENICA à li 2. Lo sparo di Castel Sant' Angelo à l'Alba diè segno de la Festa di Pasqua Rosata, per la quale si sece Cappella Papale nel Palazzo Apostolico al Quirinale, oue orò vn Conuittore del Seminario Romano; e doppo la Messa Santità ne la Loggia diede la Benedittione al Popolo, che in gran numero vi si trouò presente. La Compagnia de la Santissima Annuntiata diede la Dote ad alcune Zitelle ne la Chiesa de la Minerua. Fù scoperta l'Imagine di Santa Maria in Portico, anche per li due giorni seguenti.

due giorni seguenti.

L'espositione del Santissimo su ne la Chiesa de la Santissima Trinità, anche ne li due giorni seguenti, & in San Lorenzo in Lucina il doppo pranzo, consucta de le prime Domeniche di ogni Mese, consucta de le prime Domeniche di ogni Mese, consucta de la chiesa de la chiesa

Mufica, e Sermoni.

Andò per le quattro Chiese la Compagnia di San Gregorio di Ripetta, Vniuersità de' Muratori processionalmente; derogatoli il numero da Sua Santità per l'acquisto del Santo Giubileo con quella visita, e due altre à loro commodo.

Giunse in Roma la sera l' Eminentissimo Signor Cardinale Giulio Spinola Vescouo di Sutri , e

Nepi.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Basilica di San Gionanni Laterano.

Entrarono per la Porta del Popolo quattro Compagnie. La prima fù quella di Selce con Sacco nero, due Lanternoni, Stendardo ordinario, e Crocefisso medio-

mediocre; in numero gl'Huomini 162. con 60. Torce accese; e Donne 130. con la loro Croce. Incontrata, e riceuta da quella de la Morte, e condotta. à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 25. scudi.

La seconda venne da Veroli con Sacco rosso, Lanternoni, Stendardo ordinario, e Crocefisfo; in numero gl' Huomini 140. con 80. Torce accese, e le Donne con la loro Croce inargentata 220.

La terza venne da Bagnaia con Sacco rosso, Lanternoni, Stendardo ordinario, e Crocefisso con Musica, in numero gl' Huomini 96. con il Sacco, e con 44. Torce accese, e 94. in abito da Pellegrini, e le Donne con la loro Croce 92. cosu cinque Zitelle ben vestite con Rocchetti, e Ghirlande, vicino à la Croce. Ambedue queste, cioè, seconda, e terza incontrate, e riceute, come aggregate, da quella de la Santissima Trinità de' Pellegrini, e condotte à l'Ospitio furono cibate, & alloggiate per quattro sere. Quella di Veroli donò scudi 60., e l'altra di Bagnaia se la passò da Pellegrina.

La quarta de le Stimmate di San Francesco venne dal Bagno de la Porretta, vicino Bologna, con-Sacco liscio, Cappuccio calato, scalzi, con Sandali, senza Stendardo, con vn puro, e mezzano Crocefisso, in numero d' Huomini 32. Fù incontrata, riceuta da quella de le Stimmate, e condotta à l'Ofpitio gouernata per trè sere, & alloggiata con la solita carità. Portò di Regalo trè Cartelle d'Altare con Cornice d' Argento indorate, cioè il Canone,

l' Euangelo, e il Lauacro, tutte fimili.

Entrò

Entrò per Porta Angelica vna Compagnia, venuta similmente dal Bagno de la Porretta con Sacco bianco sino, pieghettato con vn solo Crocesisso, innumero gl' Huomini 21. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in SS. Lorenzo, e Damaso, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò per Donatiuo vn Calice d'Argento di valore di scudi 30. Partirono tutte benedette, e sodissatte.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 512. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1624.e Donne 1003. Furono anche ristorati 118.

Conualescenti.

L''NEDI' à li 3. Seconda festa de la Pentecoste; Festa in Santo Spirito in Sassia. A la Chiesa de le Reuerende Monache de lo Spirito Santo con Musica propria: & à la Chiesa de' Napolitani, oue si diede la Dote ad alcune Zitelle.

Andarono per le quattro Chiese. La Compagnia de la Madonna Santissima del Carmine de l'Oratorio de le trè Cannelle, gl' Huomini. La Compagnia de la Madonna del Soccorso, e de la Missione. La Compagnia de' Palastrenieri di Sant' Anna in Borgo. L'Archiconfraternità de' Santi Ambrosso, e Carlo de' Milanessi con Sacco turchino, e Mozzetta rossa. L'Archiconfraternità de la Madonna del Pianto con Sacco leonato. E la Compagnia del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signoro in Santi Lorenzo, e Damaso. Ciascuna da sè Processionalmente, derogatoli il numero da Sua Santità per l'acquisto del Santo Giubileo con quella visita, e due altre à loro commodo.

Entrò

Entrò per la Porta Lateranense, e sece la comparsa ne la Piazza de le Reuerende Manache di San Lorenzo in Panisperna, la Compagnia venuta da Ciuita Lauinia con Sacco bianco, due Lanternoni mezzi inargentati, Trombe auanti ad vn bello Stendardo nuouo, e Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 300. con 140. Torce accase, e Donne 158. con la loro Croce inargentata, accompagnata da 7. Donzelle con Sottanine di Amuer, Rocchetti, e Ghirlande. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone: e nel passare dal Monastero di Santa Caterina di Siena à Monte Magnanapoli fù onorata, per ordine dell' Eccellentissima Signora. Suor Maria Alessandra Cesarini, con lo sparo di molti Mortaletti; e condotta poi à l' Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 24. Barili di Vino; quattro Rubbia di Grano, e 30. scudi.

Entrarono per la Porta del Popolo sette Compagnie. La prima de la Madonna Santissima del Rosario di Suriano con Sacco rosso, e due Lanternoni, vn Padiglione, Stendardo, e Crocesisso; in numero gl' Huomini 250. con 80. Torce accese, e le Donne 160. Incontrata, e riceuta da' Signori de la Compagnia del Rosario, & inuiata à l'Ospitio de la Santissima Trinità, oue sù cibata, & alloggiata per trè sere, come non aggregata. Lasciò di Donatiuo

60. Piastre.

La seconda, e la terza furono due Compagnie vnite, venute da Fiorentino di Campagna, con Sacco rosso, Lanternoni, Stendardo, Bandiera, e Crocesisso, in numero gl' Huomini 240, con 80. Torce accese, e Donne 300, con la loro Croce inar-

inargentata. La quarta venne da Castello di Fabrica con Sacco rosso, Lanternoni, Stendardo, e Crocefisso con Musica; in numero gl' Huomini 205. con 60. Torce accese: e le Donne 230. con la loro Croce filettata d' Oro con cinque Donzelle con Rocchetti, e Ghirlande: La quinta venne dal Vasto in Regno con Bandiera verde, e bianca, con Sacco bianco, e Mozzetta verde, à la muta, col moto del fegno del Campanello; in numero d'Huomini 80. tutti con Sacco. Tutte quattro incontrate, e riceute, come aggregate, da quella de la Santissima Trinità, e condotte à l'Ospitio, furono cibate, & alloggiate per quattro sere. Lasciarono di Regalo le due prime vnite 10. Rubbia di Grano, 20. Barili di Vino, e scudi 50. Quella di Fabrica Piastre 50. E quella del Vasto 12. Zecchini.

La sesta su del Santissimo Sacramento di Monte-Leone in Sabina con Sacco rosso, Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso con Musica; in numero gl'Huomini 170. con 60. Torce accese, e Donne-150. con la loro Croce inargentata. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento di San Pietro, e condotta al suo Ospitlo, su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 300. libre di Carne salata in tanti Presciutti, e

scudi 60.

La settima venne da Suriano; mà sece la comparsa à San Lorenzo in Panisperna, appresso quella di Ciuita Lauinia, con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 100. con 24. Torce accese, e Donne con la loro Croce inargentata 60. Fù incontrata, e riceuta da quella del Consalone, e condotta.

Hh

à l'Ospitio cibata, & alloggiata per trè sero. Lasciò di Regalo 50. Piastre. Partirono contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 217. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1996. e Donne 1318. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

MARTEDI' à li 4. Terza Festa di Pasqua. La. Natione Siciliana sece bella Festa ne la Chiesa de la Madonna di Costantinopoli, con Apparato, e Tenda per tutta la strada, passeggio il giorno, e la sera

Luminarij.

Si compiacque Sua Santità portarsi con nobilissima, e publica Caualcata à la Chiesa di Santa Maria sopra Minerua ad assistere à la Cappella, per la Festa de la Santissima Annuntiata, trasportata à questo giorno: oue si sece la Processione de le Zitelle. Dotate, che surono con Cedola per Maritarsi 470, e con Ghirlande, per farsi Monache 60, in tutto 530, baciarono il Piede à Sua Santità, e riceuerono liete tutte le loro Cedole: e poscia Sua Santità se ne rissornò in Sedia al Quirinale.

Andarono per le Quattro Chiese le Donne de la Compagnia del Carmine de l'Oratorio à le trè Cannelle. La Compagnia de' Santi Cosmo, e Damiano Vninersità de' Barbieri. L'Archiconfraternità de la Madonna de l'Orto, gl'Huomini. Ciascheduna Processionalmente da sè, derogatoli il numero da Sua Santità, per l'acquisto del Santo Giubileo conquella visita, e due altre à loro commodo.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Basilica di S. Pietro in Vaticano.

Entra-

Entrarono pez Porta Pia due Compagnie. La prima di Nerola con Sacco nero, Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso, in numero gl' Huomini 150. con 24. Torce accese, e Donne 180. con la sua Croce silettata d' Oro; Incontrata dal Mandataro, e riceuta da quella di San Giouanni Decollato. Condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 112. boccali d'Olio, cscudi 50. Le Donne però si compiacque alloggiarle à sue spese l' Eccellentissimo Signor Prencipe di Pellestrina.

La seconda su la Compagnia del Santissimo Sacramento di Scandriglia in Sabina con Sacco bianco, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso; in numero gl'Huomini 122. con 46. Torce accese, e Donne 141. con la loro Croce, e cinque Fancialle con Rocchetti, e Ghirlande. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento di San Giacomo Scoscia Caualli, e condotta al loro Ospitio su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 60. scudi.

Entrò per la Porta del Popolo vna Compagnia venuta da Toffia, con Lanternoni, Stendardo mediocre, e Crocefisso con Sacco nero, Cappuccio calato; gl' Huomini in numero 158. con 12. Torce accese, e Donne 156. quasi tutte con il Sacco. Incontrata, e riceuta da quella de le Stimmate, e condotta à l'Ospitio, su gouernata per trè sere, & alloggiata con la solita carità. Lasciò di Donatiuo scudi 100. Partirono benedette, e contente.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 246. Pellegrini, trà Huomini, Hh 2 e Done Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 1342. e Donne 1081. Furono anche ristorati 79. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 5. Quattro Tempora. Entrò per Porta Pia la Compagnia di Lamentana consacco rosso, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 105-con 14. Torce accese, e Donne 52. con la sua Croce. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata. Lasciò di

Regalo 25. Piastre.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La pnima del Santissimo Sacramento de l'Ariccia con Sacco bianco, due Lanternoni inargentati, quattro Trombe auanti vn bello, e vago Stendardo, vn corpo di Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 356. con 200. Torce accese, e Donne 268. con la loro Croce inargentata, e compreseui 15. Fanciulle ben vestite con Ghirlande, e Rocchetti. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso: e condotta, à la Chiesa, poi à l'Ospitio, sù gouernata, & allogiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo rubbia 10. di Grano, e barili 32. di Vino.

La seconda venne da Aspra in Sabina con Sacconero, Lanternoni neri, Stendardo nero, con Trombe sorde, e Crocesisso con telo nero; in numero gl' Huomini 154. con 50. Torce accese, e Donne 82-con la loro Croce nera. Incontrata, e riceuta da quella de la Morte, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo.

35. Galline, 1000. Oua, e 150. boccali d'Olio. Partirono contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 216. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1322. e Donne 946. Furono anche ristorati 76. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 6. Cinque Compagnie entrarono per la Porta del Popolo. La prima venne da Acquapendente con Sacco rosso, Mozzetta di pelle nera, Berettino nero, e Cappello dietro le spalle, con Lanternoni, Trombe a lo Stendardo, e Musica al Crocefisso; in numero gl' Huomini 76. con 30. Torce accele, e le Donne similmente con Sacco rosso, e Mozzetta nera 78. con la loro Croce rossa filet~ tata d' Oro. La seconda venne da Rocca Secca con-Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo, e Crocefisso con Musica, in numero gl' Huomini 140. con 10. Torce accese, e Donne 60. con la loro Croce inargentata. Ambedue incontrate, e riceute da quellade la Santissima Trinità, e condotte à l'Ospitio surono cibate, & alloggiate per quattro sere, come aggregate. Lasciarono di Elemosina; la prima libre di Cera arsiccia ... e la seconda 104. boccali d'Olio.

La Terza venne da Cane Morto, con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica
al Crocesisso, in numero gl' Huomini 256. con 50.
Torce accese, e Donne 190. con la loro Croce inargentata, incluseui 9. Fanciulle adornate di Ghirlande, Rocchetti, e belle Sottanine sotto. La quartada Torri in Sabina, con Sacco bianco, due Lanternoni, quattro Trombe à lo Stendardo, e Musicaal Cro-

al Crocefisso; in numero gl' Huomini 145. con 60. Torce accese, le Donne quasi tutte con i Rocchetti, e cinque le prime con le Ghirlande, in tutte 92. E la quinta venne da Beuagna con Sacco bianco, e Mozzetta di pelle bianca, due Lanternoni, Stendardo, e Musica al Crocefisso; in numero gl' Huomini 205. con 42. Torce accese, e le Donne 104. quasi tutte con Rocchetti presso à la loro Croce; Incontrate tutte trè, e riceute da quella del Consalone, e condotte à l'Ospitio, surono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Donatiuo, la prima di Cane Morto, rubbia 15. di Grano. Quella di Torri 30. Piastre; E quella di Beuagna 150. boccali d'Olio, e 20. Rotoli di Tela. Parrirono tutte sodissatte, e benedette.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Basilica di Santa Maria.

Maggiore.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 331. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 1295.e Donne 783. Furono anche ristorati 109. Conualescenti.

VENERDI' à li 7. Quattro Tempora. Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 217. Pellegrini, rrà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 682. e Donne 366. Furono anche ristorati 109. Conualescenti.

SABBATO à li 8. Quattro Tempora. Vespero Papale nel Palazzo Apostolico. Morì la matina l'Illustrissimo Signor Marchese Luigi Mattei, e su seppellito poi in Araceli.

Il

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Santo Spirito in Sassia.

Entrarono per la Porta del Popolo quattro Compagnie. La prima venne da Bauco, con Sacco nero, Bandiera scura, & vn picciolo Crocessisto; in nume ro gl' Huomini 146. e le Donne con la loro Croce 230. la maggior parte con Candela in mano. Incontrata, e riccuta da quella de la Morte, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Non lasciò Elemosina, e sù compatita.

La seconda venne da Castel Vecchio con Saccobianco, Lanternoni, Stendardo, e Musica al Crocessisto; in numero gl' Huomini 206- con 46- Torce accese, e Donne 218. con la loro Croce. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento di San Pietro, condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 225. li-

bre di Carne salata, e 62. scudi -

La terza del Santissimo Sacramento di Ciuitella de' Reuerendi Monaci Benedettini con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocessso, portato da trè Monaci à vicenda; in numero gl' Huomini 183. con 60. Torce acceso, e Donne con la loro Croce 190. con 5. Zitelle attorno, con Rocchetti, Ghirlande, e Sottanine, guernite. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Singnore in Santi Lorenzo. e Damaso. Condotta à la Chicsa, d'indi à l'Ospitio, sù gouernata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 100

La quarta venne da la Valle di Rieti, detta Greccia, con Sacco biscio, e Cappuccio calato, scalzi con Sandali, così le Donne, con vn picciolo Stendardo, e Croce liscia; in numero gl' Huomini 85. con 10. Torce accese, e Donne 80. Incontrata, e riceuta da quella de le Stimmate, e condotta à l' Ospitio, cibata, & alloggiata con la solita carità per trè sere. Non si sà, se lasciasse Regalo. Partirono tutte contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 332. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huominii 684. e Donne 264. Furono anche ristorati 103. Conualescenti.

DOMENICA à li 9. Festa de la Santissima Trinità; e non solo si celebrò solenne ne la Chiesa di quella de li Monti, mà particolare in quella de' Pellegrini, e Conualescenti; oue sù Musica galante, guidata dal Signor Antimo Liberati. Ne l'Oratorio de l'Archiconfraternità apparato riccamente, conmolta argentaria, si dispensarono Fiori da quei Fratelli, e si diede la Dote à più di 20. Zitelle. Il Magistrato Romano vi presentò vn Calice, e quattro Torce. Nel Palazzo Apostolico al Quirinale sù Cappella Pontificia. Fù Festa anche à la Chiesa de gl'Ingless, & in tutte le Chiese de' Padri de l'Ordine de la Redentione de' Schiaui.

L' Espositione del Santissimo doppo desinare sù ne le Chiese di San Carlo de' Catinari, e di Giesù, e Maria, con Musica, e Sermoni, solita de le seconde Domeniche di ogni Mese.

La Maestà de la Regina di Suetia andò per le quattro Chiese. Vi andarono ancora molte Compagnie. Quella de le Donne de l'Archiconfraternità de la Madonna de l'Orto, La Compagnia.

di S. Rocco con il Sacco verde. Quella di Sant' Eligio de gl' Orefici. E quella de la Croce, Vniuersità de' Garzoni de' Sartori; processionalmente ciascuna da sè; derogatoli il numero da Sua Santità per l'acquisto del Santo Giubileo con quella visita, e due altre à loro commodo. Et à quella de la Compagnia di San Giuseppe de' Falegnami, Protettori de le Carceri de' Santi Pietro, e Paolo sù concesso il priuilegio per vna sola volta, eccetto anche la Visita de la Basilica Vaticana.

Entrarono per la Porta del Popolo sei Compagnie. La prima su quella de Calzolari di Augubbio con Sacco nero, Mozzetta di pelle nera, Berettino, Scarpe, Calzette, e Guanti neri, con solo vn Crocessisto; in numero d' Huomini 142. con 30. Torce accese, e Donne 8. e quattro Some appresso. Incontrata, e riceuta da quella de Calzolari di Roma con Sacchi bianchi, cibata, & alloggiata per trè sere con ogni commodità, e sodisfattione. Lasciò di Donatiuo scudi 50.

La feconda venne da Monte Fortino con Sacco bianco, due Lanternoni, Stendardo con Trombe, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 396. con 140. Torce accese, e Donne 360. con la loro Croce inargentata, compreseui 15. Donzelle attorno con Rocchetti, e Ghirlande, e Sottanine guarnite al disotto. La Terza venne da Acquapendente con Sacco bianco, e Mozzetta nera, due Lanternoni, quattro Trombe à lo Stendardo, e Musica, al Crocesisso; in numero gl' Huomini 50 con 24. Torce accese, e Donne 40. con la loro Croce inargentata, e 9. Donzelle con Rocchetti, Ghirlande, e Sottanine belle, che l'accompagnauano.

Ii

incontrate ambedue, e riceute da quella del Confalone, e condotte à l'Ospitio surono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Donatiuo; quella di Monte Fortino 15. Rubbia di Grano, e 50. barili di Vino; e quella di Acquapendente 36 secudi.

La quarta venne da Sora, con Sacco, e Mozzetta rossa, due Lanternoni, quattro Trombe à la Bandiera, e Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 204. col Sacco, e 16. da Pellegrini, con 144. Torce accese, e Donne 185. con la loro Croce, e cinque Donzelle con Rocchetti, e Ghirlande attorno. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata. Lasciò di Elemosina

202. Agnelli viui ..

La quinta venne da Castel di Piero 12. miglia lontano da Oruieto, Luogo de' Signori Conti Simoncelli, con Sacco bianco, Bandiera bianca, e Musica al Crocesisso, con vn concerto de' Pisari auanti la Bandiera, in numero gl' Huomini 124. con 18. Torce accese, e Donne 100, con la loro Croce con filetti d'Argento. Venne aggregata al Santissimo Sacramento de la Minerua, & entrò in compagnia de la sudetta, e su cibata, & alloggiata per trè sere da quella de la Santissima Frinità, come non aggregata, e vi lasciò di Donatiuo scudi 20. E perche volle stare in Roma la quarta sera, per vedere la Solenne Processione del Corpus Domini, tile inuiata ad alloggiare à l'Ospitio de l'Archiconfraternità del Santissimo Sacramento di San Giacomo Scoscia Caualli, oue, per li buoni trattamenti riceuti, lasciò per Recognitione vna Pianeta di Damasco giallo con Trine d' Oro. La

La sesta del Santissimo Crocesisso di Poggio Catino in Sabina, con Sacconero, due Lanternoni dorati, e neri, Stendardo con fregio dorato, e nero, così il telo del Crocesisso, con Musica; in numero gl' Huomini 158. con 40. Torce acceso, e Donne 126. con la loro Croce à fisi d' Oro, con, 7. Fanciulle attorno, con Ghirlande, e Rocchetti. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello, con l'interuento de'Signori Duchi Guardiani, e condotta à la Chiesa, poi à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per tiè sero. Lasciò di Regalo scudi 50. Partirono tutte sodissatte, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 386. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1058.e Donne 540. Furono anche ristorati 103. Conualescenti.

LVNEDI' à li 10. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa de lo

Spirito Santo de' Napolitani.

Entrarono per la Porta del Popolo trè Compagnie. La prima venne da Canino (Luogo ne lo Stato di Castro) con Sacco nero, anche le Donne, mà curto, Lanternoni silettati d'Oro, Stendardo di San Giouanni Decollato, fregiato di scuro, e Crocesisso con telonero; in numero gl'Huomini 180. con 38. Torce accese, e Donne 145. Incontrata dal Mandataro, e riceuta da quella di San Giouanni Decollato, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sete. Lasciò di Donatiuo 30. Piastre.

La seconda fù quella de la Madonna de le Scuole Pie di Frascati, con Sacco bianco, e Mozzetta turchina, Bastoni turchini, Lanternoni turchini filertati d'Argento, Stendardo nuouo, fregiato d'Argento, e Turchino, con Trombe; due Crocefiffi con Teli d' Argento, e Turchini, e due Corpi di Musica; e nel fine vna Machina, con vna bella Madonna ben vestita, portatile con quattro Angeli, cioè Putti viui: & à l'entrare de la Porta, quattro volte furono sparati li Mortalettiin numero gl'Huomini 624. con 380. Torce accese, e Donne 480. con la loro Croce inargentata, incluseui 15. Fanciulle, che I accompagnauano, con Ghirlande, Rocchetti, e bellissime Sotranine guernite, al di sotto. Fà incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità de' Pellegrini, e condotta à l' Ospitio, cibata, & alloggiata per quartro sere, come aggregata. Lasciò di Regalo 100. scudi.

La terza venne da Canepina con Sacco rosso, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso; in numero gl'Huomini 130. con 40. Torce accese, e Donne con la loro Croce indorata 120. accompagnata da 7. Zitelle con Rocchetti, e Ghirlande, e sottouessi. Incontrata, come aggregata, da Signori de la Compagnia del Rosario de la Minerua, & inuiata poi à l'Ospitio de la Santissima Trinità, oue sù cibata, & alloggiata per trè sere e vi lasciò di Elemosina 70. scudi, e due giulij. Par-

tirono tutte trè contente, e benedette.

Ne l' vscire di San Giouanni Laterano, mentre an dauano per le quattro Chiese, nacque contrasto trà due Compagnie; cioè trà quella del Confalone, che conduceua quella di Monte Fortino, e quella.

di Castel Vecchio, condotta da quella del Santissimo Sacramento di San Pietro: la contesa, sinì con molti seriti, e due con pericolo de la, vita.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riccuti di prima sera 327. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1626. e Donne 1066. Furono anche ristorati 84. Conualescenti.

MARTEDI' à li 11. Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima venne da Rocchetta in Sabina, con Sacco rosso, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso; in numero gl'Huomini 112. con 46. Torce accese, e Donne senza Sacco 110. con la loro Croce inargentata, e sette Zitelle con Rocchetti, e Ghirlande: e ne l'intrare de la Porta surono sparati due volte li Mortaletti. Fu incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata. Lasciò di Elemosina 356. boccali d'Osio.

La feconda fù quella de le Stimmate di Monte Fiascone, con Sacco biscio, cappello simile dietro le spalle, coperti il volto, e scalzi con una sola Croce; in numero gl' Huomini 70. e Donne con un' altra Croce liscia, e con Vingarina simile 45, e 15, altri Huomini, con il Bordone à la Pellegrina. Incontrata, e riccuta da quella de le Stimmate, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 50. Partirono contente,

e benedette.

Tornò da Albano l' Eminentissimo Signor Cardinale Girolamo Grimaldi da la sua visita. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riccuti di prima entrata 645. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 1881. e Donne 1344. Furono anche ristorati 70. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 12. Finito il Vespero nel Palazzo Apostolico al Quirinale, Sua Santità si portò al Vaticano in Sedia, preceduto da molti Caualieri al solito positiuamente, e da molti Porporati sue Creature accompagnato.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Orecorrenti su adorato in Sant' Antonino de' Por-

toghesi.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima di Sant' Agostino de la Tolsa consacco bianco, Laternoni profilati d'Oro, Stendardo con Trombe, e Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 250. Torce 100. e Donne 334. convina Croce di Sale bianco candito, ò vero impietrito, con 5. Fanciulle, con Rocchetti, e Ghirlande, accompagnata da Frati di Sant' Agostino. Incontrata, e riccuta da quella del Consalone, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Lassiciò di Donatiuo barili 6. di Vino, vn Cignale, vn Capriolo, vna Porchetta da latte, e scudi 54. instante Pezze da otto.

La seconda sù quella di San Rocco de' Nobili di Viterbo, con Sacco verde, Scudo in petto d' Argento, la metà de le Mazzette, e col Pomo d' Argento; li due Lanternoni d' Argento, senza Stendardo, nè Crocesisso: in numero gl' Huomini 52. e Donne 40., accompagnata da molti Frati Minori Osseruanti. Incontrata, e riceuta da quella de la.

Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata. Lassició di Regalo cento scudi. Partirono sodisfatte, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 447. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 1642. e Donne 1076. Furono anche ristorati 82. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 13. Festa solenne per la Processione del Corpus Domini. Nel Vaticano Sua Santità, doppo la Cappella Papale, si fece vedere Ponteficalmente portato in alto, in ginocchioni, appoggiato à la Sedia Pastorale, con il Santissimo ne le mani, con il puro Berettino bianco in Testa, preceduto da tutte le Fratarie di Roma; e da' Monaci de le vudeci Congregationi; da tutti li Cleri de le Basiliche, e d'altre Chiese, ciascuno per suo ordine ; da' Padri Penitentieri ; da Vescoui, Arciuescoui, e Patriarchi, e da Porporati, che in numero di 31. gli precedeuano immediatamente: cioè, Basadonna, Casanatta, Colonna, Nitardo, Gastaldi, Nerli, Gasparo Carpegna, d'Estrees, Spinola, Rasponi, Massimi, Portocarrero, Corsino, Flauio Chigi, Altieri, Caraffa, Pio, Homodei, Ottobonoroggi ALESSANDRO VIII., Odescalco, Cibo, Grimaldi, Francesco Barberino, e Lantgrauio, Carlo Barberino, & Azzolino, come trè primi Diaconi erano auanti al Pontefice. Sparò trè volte il Castello. Il Popolo, che sù infinito ne la Pizza, e per i Borghi à vedere, non si curò bagnarsi per vn corso di acqua, che durò quasi mezz' ora, per wedere sì degna, sì deuota, e sì nobile Processione.

Si fecero anche altre Processioni; cioè quella di Santo Spirito in Sassia, e di Campo Santo; e la sera à la Madonna de la Vittoria. Ne la Chiesa Nuouasu esposto il Santissimo, e per tutta l'Ottaua si cantarono li Vesperi in Musica, con Sermoni. Si aprì l'Imagine di Santa Maria in Portico.

Entrarono per la Porta del Popolo, trè Compagnie vnite, venute da Caui, con Sacco nero, condue Lanternoni indorati à profilo, con trè stendardi: Nel primo vi era San Carlo, e Santo Stefano: nel secondo San Pietro, e San Lorenzo: e nel terzo vn bel Cristo in Croce; con vn Crocefisso solo: in numero gl' Huomini 590. & altri 50. senza Sacco, con 300. Torce accese, e Donne 427. con la loro Croce inargentata, incluseui 15. Donzelle, che l'accompagnauano, ben vestite con Rocchetti, e Ghirlande: con il Clero, e due Fratarie, Conuentuali, & Agostiniani. Incontrate, e riceute da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello, con l' interuento de 'Signori Duchi Guardiani; e condotte à la Chiesa, e poi à l'Ospitio, furono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Regalo scudi 100. Partirono contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 258. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 834. e Donne 529. Furono anche ristorati 96. Conualescenti.

VENERDI' à li 14. Si fece la Processione di Santa Maria sopra Minerua con l'interuento di vndeci Eminentissimi Signori Cardinali, e del Senato Romano, e Conservatori, Sua Santità, che non era tornato al Quirinale, dal Vaticano si portò à la visita di quattro Chiese, cioè San Pietro, S. Maria Maggiore, S. Maria de gl'Angeli à le Terme, & à la Madonna de la Vittoria, così dispensateli compatibilmente dal suo Confessor.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Santa Maria sopra-Minerua.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia di Ciuita Vecchia con Sacco nero, Lanternoni, e Stendardo bello, dipintoui Santa Ferma, e Santa Rosa, con il suo Crocesisso; in numero gl' Huomini 100. con 24. Torce accese, e Donne 50. con Vagarina nera, e propria Croce. Incontrata, e ricenta da quella de la Morte, e condotta à l'Ospitio sù cibata. & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo scudi 60. Partì consolata, e benedetta.

Tornò dal trattenimento di Palo l' Eminentissimo

Signor Cardinal Virginio Orfino.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 97. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 535. e Donne 266. Furono anche ristorati 107. Conualescenti.

SABBATO à li 15. Si fece la Processione di Santa Maria del Popolo, accompagnando il Santassimo la Guardia di Monsignor Illustrassimo Gouernatore di Roma.

Entrò per Porta Pia, e fece la comparsa à le Terme vna Compagnia di Aspra in Sabina con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, dipintoui la Madonna Santissima del Confalone, Kk c Mu-

e Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 146. con 40. Torce accese, e Donne 127. con la loro Croce inargentata. Incontrata, e riceuta da quella del Consalone, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 220. boccasi d'Olio, 67. Galline, 18. Presciutti di peso libre 230., e 1880. Oua. Parti sodissatta, e benedetta.

Due Patri Fratelli, per accidente vno vecise l'altro, colpito in testa con lo sparo di vna Tersetta: successe à capo la strada de' Balestrari, doue si dice Capo di Ferro, sù le 22. Ore.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 78. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 297. e Donne 130. Furono anche ristorati 106.

Conualescenti.

DOMENICA à li 16. Si fecero diverse Procesfioni, cioè; à Santa Maria de la Scala, à San Carlo de' Catinari, à San Nicola in Carcere, à San Giouanni Laterano, à San Giacomo Scoscia Caualli 2 oue si diede la Dote ad alcune Zitelle, à San Luigi de' Francesi, oue interuennero gl' Eminentissimi Signori Cardinali, Orfino, d' Estrees, e l' Eccellenmissimo Signor Duca Francesco d'Estrees Ambasciatore di Francia, à Santa Maria de l' Anima de la Natione Tedesca, con l'interuento di 18. Eminentissimi Signori Cardinali, à Sant' Apollinare . E doppo il Vespero si sece quella di Santa Maria à la Traspontina, numerosa per l'interuento de' Bombardieri, & Agiutanti del Castello di Sant' Angelo quale sparò, mentre si benedisse con il Santis. simo auanti la Porta, posando li piedi il Sacerdoro fopra

sopra vna Bandiera, distesali in terra da l'Alfiere

L' espositione doppo desinare sù ne le Chiese de le Stimmate; de la Morte, & Oratione; di Sant' Orsola; e de la Maddalena de' Padri Ministri de gl' Insermi, solita de le Terze Domeniche del Mese, con Musica, e Sermoni.

Andarono per le quattro Chiese la Compagniade' Santi Nicolò, e Trisone con Sacco bianco; e quella de' Santi Quattro Coronati, con Sacco rosso. Ambedue da sè Processionalmente, derogatoli da Sua Santità il numero per il conseguimento del Santo Giubileo, con quella visita, e due altre à loro commodo.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Santa Mariade l'Anima.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima del Santissimo Sacramento di Monte Portio con Sacco bianco, due Lanternoni profilati d' Argento con un vago Stendardo, dipintoui da vna parte San Gregorio Papa, e da l'altra li due Santi Antonij, con Trombe auanti, e Musica al Crocefiss, con vna bella Machina nel fine, ouc era sopra vna Madonna, bene adornata, portata. da 8. Persone, con lo sparo à l'entrare de la Porta di 60. Mortaletti in trè volte, in numero gl' Huomini di 320.con 250. Torce accese, e le Donne 236. la cui Croce inargentata venina accompagnata. da 16. Fanciulle ben vestite di sotto, e sopra con-Rocchetti, 7. con le Corone di spine, e 9. con-Ghirlande di Rose. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe

di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso, e condotta à la Chiesa, d'indi à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 100. Piastre.

La seconda sù la Compagnia del Crocesisso di Celieno, con Sacco nero, Lanternoni, Stendardo, e Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 112. con 40. Torce accese; e Donne 120. con la loro Croce profilata d'Argento, accompagnata da 5. Donzelle, con Rocchetti, e Ghirlande. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello, con l'interuento de' Signori Duchi Guardiani, e condotta à la Chiesa, poi à l'Ospitio, sù gouernata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 80. Piastre.

Entrarono per Porta Pinciana, e si radunarono vicino a' Cappuccini due Compagnie venute da Monte Rotando. Vna detta de la Morte con Sacco nero; Lanternoni, vn picciolo Stendardo, e Crocefisso; in numero gl' Huomini 148. con 120. Torce accese, e Donne 122, con la loro Croce. Inconzrata, e riceuta da quella de la Morte. Lasciò di Donatino 5. Rubbia di Grano, vna Vitella Camparescia, 14. Barili di Vino, e 62. feudi. El'altra detta de la Madonna del Confalone, con Sacco bianco, Bandiera verde, con vna Croce in mezzo bianca, e rossa, con Trombe à lo Stendardo, oueera dipinta la Madonna Santissima del Confalone, e da l'altra parte la Pietà, Musica al Crocesisso, con vna bella Madonna portatile nel fine da 8. Pertone, con il Clero, con la sua Croce in asta, condue Fratarie, Conuentuali, e Cappuccini. Furono gl'Huomini 433.con 200. Torce accese, e Donne 260.

con la loro Croce inargentata, e 7. Fanciulle, cons. Rocchetti, Ghirlande, e Sottanini guarniti. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone, con l'interuento de l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino, e Prencipe di Pellestrina. Lasciò di Regalo 20. barili di Vino, 4. rubbia di Grano, 2. sorme di Cascio Vaccino di libre 120., vna Vitella Mongana, & vna Campareccia, e 170. libre di Cera arsiccia. Cibate ambedue, & alloggiate à li loro Ospitij per trè sere. Partirono tutte contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 133. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 215. e Donne 61. Furono anche ristorati 94. Conualescenti.

LVNEDI' à li 17. Si fece la Processione à Santa Maria in Via; à Santi Apostoli; à Santi Celso, e Giuliano in Banchi, con lo sparo di Castello nel passare il Santissimo da la Piazza di Ponte, e si diede la Dote ad alcune Zitelle; & à la Chiesa de la Morte, & Oratione, oue similmente si diede la Dote ad altre Zitelle.

Sua Santità al Quirinale tenne Concistoro secreto; oue, à sua Relatione prouidde la Chiesa Arciuescouale di Damasco in Partibus, vacante per la Promotione de l'Eminentissimo Signor Cardinal Rocci,
de la persona di Monsignor' Oratio Mattei; concedendoli la ritentione de l'Auditorato di Rota, sotto nome di Luogotenente. Parimente prouidde la
Chiesa Arciuescouale di Cesarea in partibus, vacante per la Promotione de l'Emissentissimo Signor
Cardinal Federico Colonna, de la persona di Monsignor

fignor Sauo Mellini, che fù eletto, e dichiarato Nuntio in Spagna. Similmente trasferì da la Chiesa di Sant' Omero, à quella Arciuescouale di Cambrai, vacata per morte di Monsignor Ladislao Soumart, Monsignor Giacomo Teodosso di Brias.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Virginio Orsino trasseri da la Chiesa di Sisteron à quella Arciuescouale di Burges, vacata per traslatione di Monsignor Giouanni di Montpensat à quella di Sans, Monsignor Michele Poncet.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Portocarrero trasseri da la Chiesa di Guatimala ne l'Indie Occidentali, à quella di Tlascala, vacata per Morte di Monsignor Diego di Ossorio, Monsignor Giouanni Saenz.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale d'Assia su fatto Abbate del Monastero di Santa Maria d'Amer, e Rosa de l'Ordine di San Benedetto di Girona, il Padre Giouanni Antonio Clementi.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Carlo Barberino fù prouista la Chiesa di Fossano, vacata per morte di Monsignor Clemente Sandri Trotti, de la persona di Monsignor Ottaviano de la Rouere Bernabita.

L Eminentissimo Signor Cardinal Portocarrero Preconizzò le Chiese di Guadix, & Almeria. Furono conceduri i Pallij à gl'Arciuescoui di Lanciano, Brindesi, e Reggio in Calabria.

de l'Altezza Reale del Duca Carlo Emanuele di

Sauo-

Sauoia, in età di Anni 41., doppo otto giorni d' In-

fermità.

L' Eminentissimo Signor Cardinale Girolamo Gastaldi, doppo il Concistoro parti per diporto, & andò a Monterone, à Treuignano, & ad altri Luo-

ghi conuicini .

Sù le 15. ore due Carrette correndo à l'incontro, vicino Sant' Agnese in Piazza d' Agona, ne lo scanfarsi da vna incontrò ne l'altra col petto nel timone Angelo Serafini, d'Anni 19., e morì immediatamente.

Ne la stanza del Piano sù trouato morto Pietro

Paolo custode de la Colonna Antonina.

La Festa di Sant' Antonio di Padoa, che non si potè celebrare il Giouedì antecedente à li 13. impedita per la Festa solenne del Corpus Domini, si celebrò in questa giornata, tanto in Santi Apostoli, quanto in Araceli, oue per tutta l'Ottaua furono esagerate le Lodi del Santo da la lingua faconda del Padre Ignatio Sauini, detto il Cauallino, in tanti Panegirici, con Musiche per tutta l'Ottaua à du Cori, guidata dal Signor Antonio Masini, celebre Maestro di Cappella...

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 91. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 191. e Donne 66. Furono anche ristorati 90.

Conualescenti.

MARTEDP à li 8. Si fece la Processione à la Madonna del Pianto, & à San Lorenzo in Lucina .

Andò per le quattro Chiese la Compagnia di Sant' Elena, Vniuersità de' Credentieri, processio.

nal-

nalmente, derogatoli il numero da Sua Santità per l'acquisto del Santo Giubileo, con quella visita, e due altre à loro commodo.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa de la Casa Santa di

Loreto de la Natione Marchegiana.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia di San Giorgio di Calui con Sacco bianco, Lanternoni ordinarij, Bandiera bianca con quattro Trombe, e Crocefisso; in numero gl' Huomini 202. con 30. Torce accese, e Donne 140. con 3. Fanciulle, con Ghirlande, e Rocchetti, vicine à la loro Croce. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 282. boccali d'Olio, e Piasstre 50. Partì contenta, e benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 203. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 268. e Donne 82. Furono anche ristorati 96.

Connalescenti.

MERCOLEDI' à li 19. Si fecero le Processioni à le Chiese de le due Trinità, & à Santa Maria.

ad Martyres.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 146. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 276. e Donne 90. Furono anche ristorati 98. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 20. Ottaua del Corpus Domini: Il Magistrato Romano presentò yn Calice, e quattro Torce à San Marco; & assieme con la Compagnia de' Caporioni accompagnò la Processione;

oue si diede la Dote à le Zitelle; e vi su ador ato il Santissimo, esposto per le Quarant'Ore correnti. Si fecero anche le Processioni à S. Maria in Via Lata; à S. Maria Maggiore; in SS. Lorenzo, e Damaso, oue interuennero 16. Porporati; à Sant'Andrea de le Fratte, oue furono molte altre Compagnie ad onorare la Processione, e l'Illustrissimo Signor Marchese Giouanni Bartista Buongiouanni 2 che n' era il Capo. Et à la Chiesa del Giesu de la Casa Professa, ouc andarono in Processione circa 90. Conuittori del Seminario Romano con Candele accese in mano di due libre l' vna. E la sera al tardi si secero le due vltime. Vna à San Giacomo de' Spagnuoli, oue interuenne l'Eminentissimo Signor Cardinale Euerardo Nitardo Ambasciatore di Sua Maestà Cattolica. E l'altra attorno à la Piazza di San Pietro in Vaticano con l'interuento di 22. Eminentissimi Signori Cardinali, e si diede la Dote da la Compagnia del Santissimo Sacramento ad alcune Zitelle.

Arriuò in Roma la sera venuto da Milano l' Emi-

nentissimo Signor Cardinale Alfonso Litta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 123. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 309. e Donne 87. Furono anche ristorati 108. Conualescenti.

VENERDI' à li 21. Ne la Chiesa di Sant' Ignatio si celebrò la Festa del Beato Luigi Gonzaga con buona Musica, à due Cori, guidata dal Signor Paolo Laurenzani, celebre Maestro di Cappella.

La matina nel Banco del Signor Marchese Cesare Baldinotti à cagione di precedenza sù data vna temperinata nel sianco sinistro al Signor Giacinto Ca-

LI

pulli dal Roncalli, Giouane del Banco de' Signori Volpini, e Libri: la ferita fù mortale, e mediante la cura, se bene procrastinata, del Signor Gabrielle de la Porta, eccellente Chirurgo, guarì.

Con Lettere di Firenze si tenne auuiso di vna Infermità graue de l' Eminentissimo Signor Cardinale

Leopoldo de' Medici.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima venne dal Poggio San Lorenzo in Sabina con Sacco bianco, Lanternoni, e Stendardo, doue era dipinta la Madonna Santissima del Confalone, con Trombe, e Musica al Crocesisso, in numero gl' Huomini 146. con 40. Torce accese, e Donne 84. con 5. Zitelle, con Rocchetti, e Corone in Capo, vicino à la loro Croce. La seconda. venne da Montelanico con Sacco bianco, Lanternoni, e Stendardo mediocre, con yn concerto di cinque Pifari, e Trombone auanti al Crocefisso, in numero gl' Huomini 138. con 28. Torce accele, e Donne 126. incluseui 5. Donzelle, con Rocchetti, e Ghirlande attorno à la loro Croce. Incontrate ambedue, e riceute da quella del Confalone, e condorte à l'Ospitio furono gouernate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Recognitione, la prima scudi 40. e la seconda 16. barili di Vino, 5. rubbia di Grano, 12. Agnelli, e 12. Presciutti, di peso. libre 140. Partirono ambedue sodisfatte, c benedette ·

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 121. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 326. e Donne 81. Furono anche ristorati 106. Conualescenti.

SABBATO à li 22. Vigilia. Andò per le quattro Chiese la Confraternità de la Madonna de gl' Angeli, e di Santa Lucia, Auuocata de' Cocchieri, la maggior parte con Sacco turchino, e surono in tutti, circa 1300. con l'assistenza de l' Eminentissimo Signor Cardinale Giacomo Nini Protettore, quale donò loro intorno à 1000. siaschi di Vino: Derogatoli il numero da Sua Santità per il conseguimento del Santo Giubileo con quella visita, e due altre à loro commodo.

Ne la Chiesa di San Giouanni de' Fiorentini si suolto vna scala ne l'apparare, essendoui sopra. Antonio il Festarolo à San Luigi, il quale cadde, e morì.

Parti di Roma per Capranica l' Eminentissimo Giulio Spinola.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato in San Bartolomeo à l'Isola, Chiesa de la Compagnia de' Molinari.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 108. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 355. e Donne 56. Furono anche ristorati 107. Conualescenti.

DOMENICA à li 23. Il nuuolo de la matina. Impedi la veduta de l' Eclisse del Sole, che mezzo si oscurò sù le 9. ore.

Andarono per le quattro Chiese diuerse Compagnie. Vi andò la Natione Marchegiana, gl' Auuocati, Procuratori, Sollecitatori, Speditionieri, e Notari Nationali, tutti in Cappa. La Confraternità de' Santi Quirico, e Giulitta con Sacchi bianchi. Quella del Santissimo Sacramento de' Santi Celso,

Ll 2 c Giu-

e Giuliano in Banchi, con Sacchi bianchi. La Compagnia de' Santi Biagio, e Cecilia, Vniuersità de' Matarazzari. La Compagnia de le Donne de' Santi Nicolò, e Trisone. E quella del Santissimo Sacramento, & Adunanza de' Giouani de la Madonna de' Monti; Processionalmente da se ciascuna, derogatoli il numero da Sua Santità, per l'acquisto del Santo Giubileo, con quella visita, e con due altre à loro commodo.

L' espositione del Santissimo doppo il desinare fù in Santa Maria in Campitelli, con Musica, solita

de le quarte Domeniche.

Da la Chiesa de' Santi Apostoli doppo il desinare parti la Processione di Sant' Antonio di Padoa, numerofa di Nobiltà, guidata da l'Illustrissimo Signor Marchese Giouanni Battista Strozzi, Conduttor di sì Nobile Compagnia de' Caualieri, che con laloro presenza, e con tante Torce accese, che portauano, illustrarono la Processione, che sece vn buon giro: Fù accompagnata da trè Fratarie; da. Frati di Santi Apostoli; da quei de' Santi Cosimo, e Damiano; e da Padri Cappuccini. Vi furono 42. Prelati, che accompagnauano la bella Machina, disegno del Signor Caualiere Carlo Fontana, pornata da 16. Huomini, che rappresentaua il Santo in mezzo à sei Angeli inargentati, & indorati con cen-20 lumi di Cera sopra; la quale tanto à l' vscire 30 quanto al ritorno fù salutata da lo sparo di molti-Mortaletti.

Sul Campidoglio da' Frati Minori Osferuanti de l' Araceli, per Sant' Antonio di Padoa surono satti Fuochi artissiciati assai belli, trasseriti per il tempo; e nel sine surono vedute due Girandole, che vscirono

di sopra da le Logge de li due Palazzi del Senaro Romano, vecchio, e nuono.

Ne l'Ospitio de la Santiss. Trinità furono riceuti di prima entrata 215. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 332. e Donne 92. Furono anche ristorati 102. Conualescenti.

LVNEDI' à li 24. La Natiuità di San Giouanni Battista: segui lo sparo di Castel Sant' Angelo; e ne la Basilica Lateranense andarono ad assistere à la Messa molti Eminentissimi Signori Cardinali. La Natione Fiorentina, e la Genouese ne le loro Chiese fecero Festa più del solito con bell' Apparato, e Musica; e diedero le Doti ad alcune Zitelle. Ne la Chiesa de le Reuerende Monache di San Siluestro sù veduta scoperta la Testa di San Giouanni Battista, e ne celebrarono sesta con bell' Apparato, e Musica. Ne la Chiesa di S. Eligio la Compagnia de gl' Oresici celebrò la Festa con bell' Apparato, e Musica; sece la Processione del Santissimo, e diede la Dote ad alcune Zitelle.

Andarono per le quattro Chiese. La Compagnia di San Giacomo Scoscia Caualli con Sacco bianco. L' Vniuersità de' Sartori, e Giupponari. La Compagnia di S. Nicola in Carcere. Quella de le Donne de' Santi Biagio, e Cecilia de' Matarazzari. E quella de le Donne de l' Adunanza de' Giouani de la Madonna de li Monti. Ciascheduna da sè processionalmente, derogatoli il numero da Sua Santità, per l'acquisto del Santo Giubileo con quella visita, e due altre à loro commodo.

L' Eminentissimo Sig. Cardinale Francesco Nerli si trasserì à Frascati, per megliorare con quell'aria di qualche sua indispositione.

II

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Santa Agnese in

Piazza d' Agona.

Entrò per la Porta del Popolo vna Compagnia, venuta da Marta, vicino al Lago di Bolsena, consacco bianco, Lanternoni filettati d'Oro, Trombe à lo Stendardo, e cinque voci di Musica auanti vn mediocre Crocefisso; in numero gl' Huomini 82. con 20. Torce accese, e Donne 105. con la loro Croce inargentata, portata da vna Zitella conschirlanda, e Rocchetto, con due Assistenti simili. Incontrata, e riccuta da quella del Confalone, e gouernata, & alloggiata à l'Ospitio per trè sere, lasciò di Donatiuo vna Soma di Pesce di libre 400. & 80. forme di Cascio di libre 375. Partì lieta, contenta, e benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 124. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 272. e Donne 84. Furono anche ristorati 96.

Conualescenti.

MARTEDI' à li 25. La Compagnia de' Ferrari fece più de l' ordinario bella la Festa à la sua Chiesa di Sant' Alò.

Andarono per le quattro Chiese le Donne de la Compagnia de Santi Quattro Coronati, godendo il benefitio de la derogatione del numero de le visite, come le altre.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 132. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 278. e Donne 104. Furono anche ristorati 100. Conualescenti.

MER-

MERCOLEDI' à li 26. L'Eminentissimo Signor Cardinale Federico Sforza passò à la sua Chiesa di Tiuoli.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato ne la Chiesa di San Giouanni Battista.

de' Genouesi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 226. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 293. e Donne 107. Furono anche ristorati 103. Conualescenti.

GIOVEDI à li 27. Tornò da Monterone, e da fuoi diporti l'Eminentissimo Signor Cardinale Girolamo Gastaldi.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia. de la Madonna di Vicouaro, con Sacco bianco, e Bandiera rossa, impressoui Sant' Antonio Abbate: le Trombe auanti lo Stendardo, dipintoui da vnaparte li due Santi Antonij, e da l'altra la Madonna, e Santi Sebastiano, e Rocco; Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 193. con 52. Torce accese, e Donne 163. con la loro Croce inargentata consei Donzelle con Rocchetti, e Ghirlande di Fiori, accompagnata da 24. Frati de la Riformella di San Francesco, scalzi à piedi per terra; dieci Conuentuali, e 6. Preti benefitiati. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e condotta à 1' Ospitio, sù ricenta, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo Piastre 50. Parti benedetta, e contenta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 289. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini mini 407. e Donne 174. Furono anche ristorati 100. Conualescenti.

VENERDI' à li 28. Vigilia de' Santi Pietro, e Paolo Apostoli. Sua Santità in riguardo di vna simil Festa concesse vna pienissima Indulgenza in formadi Giubileo à chì visitò vno de li trè giorni 28. 29. e 30. di Giugno la Basilica di San Pietro in Vaticano Consessato, e Communicato; e volse, che gli valesse, come se per trenta volte hauesse visitato le quattro Chiese destinate.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in San Giouanni de' Fiorentini.

Vespero Papale in Cappella al Ouirinale: douendosi compatire, se Sua Santità non si trasferi al Vaticano. Doppo del quale giunse la Caualcata de la Chinea, che caminò con quest' ordine. Vsci pomposa più de l'aspettatiua; poiche, oltre il consueto de li Gentilhuomini de' Signori Cardinali, e Prencipi affettionati, e soggetti à la Corona di Spagna; v' interuennero prima li Signori Duca, e Marchese Strozzi, Padre, e Figlio. Il Signor Duca Altemps. Li Signori, Duca, e Marchese Caffarelli, Padre, e Figlio. Il Signor Marchese Costaguti. Il Signor Don Francesco Sforza. Il Signor Duca Sannesso. Il Signor Prencipe Borghese con modesto equipaggio, in mezzo al Signor Francesco Fani, e Signor Gio: Battista Gottifredi, con vn abito di valore, e Tosone carico di Gioie. Il Signor Duca di Paganica. Il Signor Prencipe di Pelestrina, in mezzo al Signor Marchese Serlupi, e Signor Camillo Palagi con vn ricco vestito, e con il Tosone d'Oro attorno le spalle. Il Signor Marchese Cortizzo. Il Signor Marchese Sacchetti. Li due Signori Capitani

tani de le Guardie, Marchese de' Caualieri, e Santa Croce. E doppo il Sig. Capitano Lodouico Riffer de la Guardia de' Tedeschi. L'Eccellentissimo Signor Prencipe Don Gaspare Altieri, Nipote di Sua Santità, e Generale di Santa Chiesa. La Chinea riccamente adornata, & attorniata da Gentilhuomini à Cauallo, e da Stassieri à piedi di Casa Colonna: & appresso in mezzo à le Guardie de' Tedeschi il Signor Contestabile Don Lorenzo Onofrio Colonna, che rappresentaua l' Ambasciata straordinaria del Rè Cattolico, per rendere à Sua Santità il Tributo Censuario del Regno. Veniua seruito da. 12. Paggi, e 30. Staffieri con modesta, e nobile. Liurea, con 6. Caualli à mano, e 39. Prelati di Corteggio. Portaua egli vn vestito assai degno, co ciuile, nero à Fiori d'Oro, positiuamente guarnizo; il Tosone d'Oro, fregiato di Diamanti, e sopravn Cauallo, che sì ben maneggiato, maggiormente maestoso lo rendea à chi lo miraua. Trè Mute à sei seguiguano con trè belle Carrozze ricamate di gran valore, e quattro altre Carrozze à due di buon concerto.

Finita la Funtione al Quirinale, se ne scese in vna de le sue più ricche Carrozze di tiro à sei concinque Cardinali, cioè Lantgrauio, Nitardo, Pio, Sauelli, e Portocarrero, e passeggiando per la Piazza detta di Spagna, smontò con li detti Signori Cardinali à trattenersi nel Palazzo, one rissedeuali Eminentissimo Signor Cardinale Nitardo, & ini dimorò con rinfrescarsi, sin che il Castello di Sant' Angelo, doppo il tiro de' Mortaletti, e di alcuni pezzi di Artigliaria, diede soco à la Girandola, e poi ad alcuni succhi artissiciati, possi sul Mm

Castello nel Maschio à dirittura del Ponte; quali siniti, vi sù chì si portò à tempo à vedere gl' altri sù la Piazza di Spagna, quali riuscirono più vaghi ne lo strepito de le siamme, che belli à la vista de' risguardanti. La Fonte del Vino rosso, che durò à spargere il dolce liquore sino à le trè de la Notte, siù cagione, che molti andassero à dormire pria, che il soco si riducesse in cenere.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 152. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 334. e Donne 157. Furono anche ristorati 86. Conualescenti.

SABBATO à li 29. Quando sparò il Castello à l'Alba, già si sapeua, che era per la Festa de li Gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo: e ne la Chiesa. loro al Vaticano il Magistrato Romano presentò vu-Calice, e quattro Torce; oue si fece Cappella Ponreficia, benche assente il Pontesice; con l'assistenza di 30. Porporati: e la fera doppo il Vespero medesimamente sù veduto il Signor Contestabile Colonna in Carrozza à sei con l'istessi Signori Cardinali de la fera antecedente, quali andarono à godere d'vna nobile Colatione di Canditi, e Confetture, & Acque gelate nel Palazzo de la Residenza. de' Signori Ambasciatori di Spagna: e dando tempo à lo sparo del Castello di Sant' Angelo, de la Girandola, e de' Fuochi, si portarono poi à le Logge à vedere l'ésito de la seconda Machina. artificiosa di Foco, la quale riuscì megliore de la prima à la vista per il disegno, & eguale ne l'incendiarsi con misurati ripartimenti di tempi artificiosi; di piacere di chì vi si trouò, poiche ne la confusione giogiocosa di ambedue le sere non vi successe malualcuno.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 156. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 317. e Donne 170. Furono anche ristorati 84. Convalescenti.

DOMENICA à li 30. Commemoratione di San Paolo. Il Magistrato Romano presentò von Calice, e quattro Torce à Santa Maria in Via Lata.

Andarono per le quattro Chiese. L'Archiconfraternità de' Santi Benedetto, e Scolastica con-Sacco nero, e Mozzetta, Huomini, e Donne-E le Donne de la Compagnia di San Nicola in Carcere; Processionalmente ciascuna da sè, derogatosi il numero da Sua Santità, per l'acquisto del Santo Giubileo con quella visita, e due altre à loro commodo.

Ne la Basilica di San Pietro in Vaticano surono trattenuti gl' Apparati superbi di Damasco Cremesi à Trine, e Frange d'Oro per questa giornata; douendo seruire di Ornamento per la Beatisicatione di Frà Francesco Solano Minore Osseruante, la quale sù celebrata con l'assistenza à la Messa, de' Signori Cardinali de la Sacra Congregatione de' Riti, con quattro Cori di Musica, guidata dal Signor Antonio Masini: & à l'intuonare del Te Deum Laudamus, sù tirata la Coltrina, e scoperta l'Essigie del Beato, colorita da mano di Eccellente Pittore, posta sopra l'Altare de la Catedra di San Pietro; e con lo sparo de' Mortaletti in Piazza, & al suono de le Trombe à le Porte sù scoperto l'altro Quadro,

alzato sotto la Loggia de la Benedittione. Durò tutto questo di il Giubileo concesso da Sua Santità con la visita di San Pietro.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di San Pietro Montorio; oue anche si era fatto Festa il giorno anrecedente.

Entrò per la Porta del Popolo vna Compagnia. de le Cinque Piaghe di Nostro Signore, venutada la Prouincia de la Ducea di Lituania, parte di Vilna, di Casimiro, e d'altri Luoghi conuicini, confinanti col Mare Baltico, con Sacco bianco, Mozzesta, e Cappuccio rosso, con una Bandiera. rossa, impressoui San Michele Arcangelo, che tiene sotto li piedi vn Turco, & vn Demone, convn picciolo Crocefisso scoperto. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso, con l'interuento de l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino, vestito di Sacco bianco. Nel partire da loro Paesi furono 58. ne ritornarono in dietro 12. ne morirono per il viaggio 7., ne restarono infermi in Venetia, & in Loreto 6., & altri 7. ne restarono in dietro Aracchi; ne giunsero in Roma 28., e furono li entrati - Vennero Mendichi z furono souuenuti per il viaggio. Le loro Patenti attestauano la Nobiltà de la maggior parse di loro; Furono condotti à la Chiesa, e di lì à l'Ospitio, sempre con l'assistenza de l' Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino, furono cibati, & alloggiati per 10. sere; vennero à li 27. e parte à li 28. se bene fecero l'entrata à li 30, di Giugno.

Ne

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 93. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huominini 240. e Donne 111. Furono anche ristorati 37. Conualescenti.

Atutto il Mese di Giugno surono riceuti ne l'Ospitio de la Santissima Trinità di prima sera,
7300. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 22526. e Donne 12928. E li ristorati
Conualescenti surono 2906.



## LVGLIO



VNEDI' Al primo. La Congregatione de l' Oratorio di San Filippo Neri andò per le quattro Chiese in Processione, derogatoli il numero da Sua Santità, per il conseguimento del Santo Giubileo, con quella visita,

e due altre à suo commodo.

Per il giorno seguente Sua Santità concesse la derogatione del numero de le Visite de le quattro Chiese à li Signori Speditionieri, & à tutta la Famiglia de l'Eminentissimo Signor Cardinale Carpegna Prodatario, con conditione del digiuno in questo dì.

Il Signor Ambasciatore di Francia Francesco Duca d'Estrees la matina megliorò al quanto de la sua Infermità di Febre maligna tenuta comune-

mente mortale.

Entrarono in possesso li nuoni Ossitiali de l'inclito Popolo Romano di Magistrato; e surono.

> Il Signor Giulio Cortese. Il Signor Gasparo Alueri.

Il Signor Giouanni Battista Gottifredi.

E Priore de' Caporioni Il Signor Gasparo de' Massimi .

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 34. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 110. e Donne 39. Furono anche ristorati 88. Conualescenti. MARTEDI' à li 2. Per la Festa de la Visitatione de la Beata Vergine il Magistrato Romano presentò vn Calice, e quattro Torce à la Chiesa de la Pace. Il simile sece à Santa Maria in Aquirio de

gl' Orfanelli J

Per il camino de le quattro Chiese ritrouai grandente, benche riscaldasse il Sole. Mi ritrouai à Santa Maria Maggiore à buon' ora, hauendone visitate trè solamente, & vdis la Messa de l' Eminentissimo Signor Cardinale Gasparo Carpegnado Prodatario, che ne la Cappella de la Beata Vergine (oue si sece la Communione Generale per la Festa de la Visitatione) communicò li Signori Speditionieri; gl' Offitiali de la Dataria; e la Famiglia tutta di Sua Eminenza, quali andando per le quattro Chiese in quel giorno, ò pure essendoui stati il giorno antecedente con due altre volte, acquistarono la pienissima Indulgenza del Santo Giubilco, ò principiato, ò nò il numero de le 30. volte; così gli derogò Sua Santità.

Tornò in Roma da la sua Chiesa di Tiuoli l' Eminentissimo Sforza. Et il Signor Duca d'Estrees

peggiorò de la sua infermità.

Ne l'andare à San Pietro doppo Vespero intest dire, che una Donna accidentalmente era cadutasotto un Carro di Fieno: e quanto su grande il pericolo, tanto è maggiore la merauiglia de la soprauiuenza.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Santa Maria degl'Angeli à le Terme.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riccuti di prima sera 34. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 92. e Donne 21. Furono anche ristorati 80. Conualescenti

MERCOLEDI' à li 3. Fù conceduta licenza à Francesco Gioseppe Borri (già Carcerato al Sant' Offitio) che potesse andare à curare l'infermità de l' Eccellentissimo Signor Duca d'Estrees, che languendo quasi à gl'estremi, con l'applicatione del primo medicamento riceuè qualche sollieuo. Ritornò il Borri à le Carceri la sera; & ogni dì, che andò à curare Sua Eccellenza ritornò la sera à le Carceri del Sant' Offitio, ò pure à la Cancellaria, rassegnandosi à l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino, per non derogare à gl'ordini, & à li Statuti del Sant' Offitio.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 28. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 74. e Donne 20. Furono anche ristorati 90. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 4. Ne la Chicsa de' Signori Portoghesi si celebrò la Festa di Santa Elisabetta loro Regina con bell' Apparato; e Musica.

Li Signori Camerali furono banchettati à Palazzo, e si diede vacanza à li Tribunali de la Sacra Ruota, e de la Reuerenda Camera.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato in Santa Maria d'Aquiro de gl'Orfanelli.

Ne l'andare à le quattro Chiese ne la forma di Lunedi prouai non men caldo il Sole di quel giorno. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 74. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 108. e Donne 22. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

VENERDI' à li 5. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 73. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e no surono cibati, & alloggiati, Huomini 135., e Donne 36. Furono anche ristorati 90. Conualescenti.

SABBATO à li 6. Corse voce, che l' Eccellentissimo Signor Duca d' Estrees fosse senza Febre, e fuori del pericolo mortale.

Tornò da Frascati l' Eminentissimo Signor Car-

dinal Nerli.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di San Gioseppe sopra San Pietro in Carcere.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 74. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 145. e Donne 48. Furono anche ristorati 87. Conualescenti.

L' Eclisse de la Luna ne la Notte seguentemen si pote osseruare, coperta da vua soltissima Nebbia.

DOMENICA à li 7. L'espositione del Santissimo, solita d'ogni prima Domenica di Mese sù à la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini, in sorma di Quarant' Ore, & in San Lorenzo in Lucina ad ora di Vespero con Musica, e Sermoni.

Andarono per le quattro Chiese le Sorelle de la Congregatione di Sant' Anna in San Pantaleo à le Scuole Pie vnitamente. Andarono ancora li Professori de l'Esercitio de la Stampa de' Libri vnitamente. E la Compagnia di Sant' Aniano de' Lauoranti, e Garzoni, Calzolari, e Pianellari e ciascuna da per se, derogatoli il numero da Sua Santità, per l'acquisto del Santo Giubileo, con quella visita, e due altre à loro commodo.

La Compagnia del Santissimo Sacramento, e cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damafo accompagnò fuori de la Porta del Popolo, fino à la Villa Colonna, quella de li 28. Polacchi, venuta da Vilna, e Casimiro in Lituania, che sece l'entrata à li 30. di Giugno; quali poi montati in. diuerle Carrozze de l' Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino, furono da quelle accompagnati buona pezza fuori. Ne l'Ospitio al-Bergarono con ogni loro sodisfattione: Nel partire gli fù dato vn paro di Scarpe à ciascuno; e prima da l' Eminentissimo Signor Cardinal Francesco Barberino vno Scudo d' Oro, de gl' Agnus Dei, molte Reliquie, & vna Corona; oltre l'hauerli assistito molte volte à la Cena. E da l'Eminentissimo Signor Cardinal Pietro Vidone hebbero vna Piastra per ciascuno, molti Agnus Dei, & altre galantarie di Diuorione; vi fù anche esso due sere ad assistergli à la Mensa. Hebbero la Benedittione da Sua Santirà. Ne giunse in questo giorno vno de li rimasti in dietro ammalati, al quale fù dato l'alloggio, come à gl'altri.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 29. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 144. e Donne 40. Furono anche ristorati 95. Conualescenti.

LVNEDI' à li 8. Il Santissimo esposto per le Quarant? Ore correnti su adorato ne la Chiesade la Compagnia di Santa Maria del Susfragio.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 68. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 150. é Donne 36. Furono anche ristorati 108. Conualescenti.

MARTEDI' à li 9. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata. 60. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 154. e Donne 32. Furono anche ristorati 118. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 10. Ne la Congregatione fatta à la Minerua da gl' Eminentissimi Signori Cardinali de la Congregatione del Sant' Ossitio sù risoluto, che Francesco Gioseppe Borri potesse stare, e pernottare à la cura de l'Eccellentissimo Signor Duca d'Estrees, sino à la totale sicurezza di sua salute, senza pregiuditio de li Statuti di quell' insigne Tribunale.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Sant' Isidoro à Capo le Case.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 66. Pellegrini, trà Huomini e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 148. e Donne 32. Furono anche ristorati 124. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 11. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 65. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 141. e Donne 54. Furono anche ristorati 123. Conualescenti.

VENERDI' à li 12. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Santa Prassede.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 59. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 142. e Donne 54. Furono anche ristorati 107. Conualescenti.

SABBATO à li 13. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 51. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 145. e Donne 48. Furono anche ristorati 93. Conualescenti.

DOMENICA à li 14. Le Sorelle de la Compagnia di Sant'Aniano de' Lauoranti, e Garzoni, Calzolari, e Pianellari andarono per le quattro Chicse processionalmente, derogatoli il numero da Sua Santità per conseguire l' Indulgenza del Santo Giubileo con quella Visita, e due altre à loro commodo.

L'Espositione del Santissimo, solita de le Seconde Domeniche d'ogni Mese, sù à San Carlo de' Catinari, & à Giesù, e Maria, con Musica, e Sermoni.

La Maestà de la Regina Cristina Alessandra di Suetia si portò à la Visita de le quattro Basiliche.

H

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Santa Lucia del Consalone.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 71. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 136. e Donne 40. Furono anche ristorati 79. Conualescenti.

Per la Festa di San Bonauentura Cardinale si fece Cappella Cardinalitia in Santi Apostoli, con Musica, e Panegirico, e con bell' Apparato; Si fece anche positiuamente in Araceli la sua-Festa, in San Bartolomco à l' Isola; in-San Francesco à Ripa grande; & in San Pietro Montorio.

LVNEDI' à li 15. Festa à la Chiesa de' Santi Quirico, e Giulitta, con bell' Apparato di Sete, e

di Argenraria.

Sua Santità tenne Concistoro Secreto, nel quale sù aperta la bocca à li due Eminentissimi Signori Cardinali Crescentio, e Rocci, e gli surono assegnati li Titoli de i loro Cardinalati:
cioè à l' Eminentissimo Crescentio quello di
Santa Prisca, vacante, per hauerlo lasciato
l' Eminentissimo Signor Cardinal Pio: & à
l' Eminentissimo Signor Cardinal Rocci quallo di
Santo Stefano in Monte Celio, vacato per la
Morte de l' Eminentissimo Signor Cardinale Santa Croce.

A Relatione propria Sua Santità prouidde la Chiefa Arciuescouale di Atene in partibus, vacata per morte di Monsignor Carlo de Vecchi, de la persona di Monsignor Francesco Boccapadule, già

Velco-

Vescouo de la Città di Castello. Prouidde ancora-Sua Santità la Chiefa Arciuescouale di Mira in partibus, vacata per Morte di Monsignor Giacinto Tarugi, de la persona di Monsignor Prospero Bottini Auditore di Sua Santità, con la dispensa di potere esercitare l' Auuocatione Fiscale, & ogni altro Offitio, che se le fosse reso per ciò incompatibile.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Virginio Orfino fù prouista la Chiesa di Mont' Albano, vacata per Morte di Monfignor Pietro di Bestier, de la persona di Monsignor Giouanni Battista Michele Colbert.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Portocarrero fù prouista la Chiesa d' Almeria, vacante per traslatione di Monsignor Francesco di Luna à quella di Coira, de la persona di Monsignor Antonio de Ibarra . A Relatione del medesimo sù prouista la Chiesa di Guadix, vacata per traslatione di Monfignor Diego de Silua à quella di Astorga, de la persona di Monsignor Clemente Aluarez de l' Ordine de' Predicatori.

Gl' Eminentifimi Signori Cardinali preconizzarono le seguenti Chiese; Cioè, l' Eminentissimo Signor Cardinal Sforza, quella di Oria. L'Eminentissimo Signor Cardinale Altieri quella di Vrbino. E l' Eminentissimo Signor Cardinale Portocarrero quella di Guatimala.

Furono conceduri li Pallij à gl' Arciuescoui di

Cefarea, di Burges, e di Cambrai.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 33. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati Huo-

mini

mini 126. e Donne 17. Furono anche ristorati 68. Conualescenti.

MARTEDI' à li 16. Ne la Contrada del Babuino fù celebrata la Festa de la Madonna Santissimadel Monte Santo, per la quale, oltre la Chiesa,
fù apparata tutta la strada, e la sera con Luminari,
tanto nel passeggio de la sera antecedente de la Vigilia, quanto nel giorno medessmo de la Festa,
che segui con molta quiete, & allegra, ancorche con meno dispendio, e pompa si facesse de
gl'altri Anni.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Santa Maria de la

Traspontina.

Fecero l'entrata per la Porta del Popolo diece altri Polacchi Fratelli de la Compagnia di Lituauia, che entrò à li 30 di Giugno, restati in dietro, chi per la stanchezza, chì per l'infermità. Furono incontrati, e riceuti da la Compagnia del Santissimo Sacramento, e cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso, quali giunti à la Chiesa, da l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino surono riceuti à la Porta in abito rosso, e poi li accompagnò con Sacco bianco à l'Ospitio, e gli assissi à la Cena. Furono alloggiati, e trattati, come gl'altri.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riccuti di primo ingresso 30. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 125. e Donne 13. Furono anche ristorati 81.

Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 17. Festa à Santa Maria. in Portico, per la Memoria de l'Apparitione, per la quale sù tenuta scoperta l'Imagine per otto giorni. Festa ancora à Sant' Alessio, à la di cui Chiesa il Magistrato Romano presentò vn Calico, e quattro Torce.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 41. Pellegrini, trà Huomini, e. Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 102. e Donne 8. Furono anche ristorati 100. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 18. Ne la Chiesa de le Reuerende Monache di Santa Margarita in Trasseuere, mentre apparaua, cadè da la scala Sebastiano Festarolo, pigliandoli il male de le vertigini, diede la testa nel corno sinistro de l'Altare Maggiore, e lo stomaco ne la pedrella, restò sbalordito, e creduto morto; guarì poi in pochi giorni. E Giouanni Matteo Stagnaro, accomodando la Fontana dietro l'Altare Maggiore di detta Chiesa in vn Cortile del Monastero, cadè dentro la fontana, con rischio di annegarsi in poca acqua, se non erano pronte, e coraggiose alcune Monache à tirarlo suori per li piedi.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato ne la Chiesa di S. Alessio.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 83. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 124. e Donne 28. Furono anche ristorati 115. Conualescenti.

VENERDI' à li 19. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 34. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 114. e Donne 35. Furono anche ristorati 111. Conualescenti.

SABBATO à li 20. Da le Reuerende Monache di Santa Margarita in Trasteuere si celebrò la Festa di detta Santa con ricchissimo Apparato, tanto in Chiesa, quanto di suori, che iui contai 86. pezzi di Arazzi, Tenda, e due Archi, con Festoni, e verdura; Musica scelta, guidata dal Signor Francesco Maria Fede, celebre ne la Professione; e la Signora Suor Angelica Maria Costaguti Sacrestana regalò di Fiori di Seta Il Signori Cardinali, Prelati, Caualieri, e Dame, che in gran numero ve ne su rono, benche incapace la Chiesa di moltitudine. Il Magistrato Romano vi presentò vn Calice, e quattro Torce. Per Sant' Elia si sece Festa anche à la Trasspontina, & à San Martino de' Monti.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa de Santi Celso, e Giuliano in Banchi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 55. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 120. e Donne 40. Furono anche ristorati 101. Conualescenti.

DOMENICA à li 21. L'espositione del Santisfimo sù à le Stimmate: à la Chiesa de la Morte, & Oratione: à Sant'Orsola: & à la Chiesa de la Maddalena de' Padri Ministri de gl'Insermi, con Musica, e Sermoni, consueta de le Terze Domeniche del Mese.

La Festa di Santa Prassede Vergine si celebrò à la sua Chiesa de' Monaci di Valleombrosa. Et à San Grisogono in Trasseuere si sece la Processione de la Madonna del Carmine; Fù bella, e numerosa la Processione più del solito, e la Machina, oue cra

 $O_{0}$ 

la Madonna riccamente vestita, & adornata da le Reuerende Monache di Sant' Apollonia, era maggiore, e più illuminata de gl'altri Anni: andarono in Processione alcune Zitelle dotate da la Compagnia.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 40. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 98. e Donne 24. Furono anche ristorati 101.

Conualescenti.

LVNEDI' à li 22. Santa Maria Maddalena; Festa con bell' Apparató à la Chiesa de' Padri Ministri de gl' Infermi, oue sù celebrata à gara da trè Macstri di Cappella, con li Signori Musici de la Congregatione: & il Magistrato Romano vi presentò vn Calice, e quattro Torce. Vi sù adorato il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti.

Fù anche celebrata la detta Festa ne la sua Chiesa al Corso da le Reuerende Conuertite con la propria Musica. Ne la Collegiata di San Celso sù l'Altare il Piede di detta Santa. Et à San Lazzaro suori di Porta Angelica l' Vniuersità de' Vignaroli

diede la Dote ad alcune Zitelle.

La Compagnia del Santissimo Sacramento, e cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso, accompagnò suori de la Porta del Popolo sino à la Villa Colonna li 10. Polacchi riceuti, & incontrati à li 16. di Luglio, a' quali vsò la medesima Ospidalità vsata à gl'altri, e le istesse cortesse: Partirono questi, e quelli benedetti, e contenti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 25. Pellegrini, trà Huomini, e Done Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 96. e Donne 19. Furono anche ristorati 85. Conualescenti.

MARTEDI' à li 23. La Festa di Santo Apollinare sù celebrata da' Padri Giesuiti del Collegio

Germanico, con Musica eccellente.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 40. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 70. e Donne 22. Furono anche ristorati 82. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 24. Vigilia. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Santa Maria in Portico detta in

Campitelli.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 35. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 70. e Donne 16. Furono anche ristorati 84. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 25. La Festa di San Giacomo 'Apostolo sù celebrata ne la Chiesa degl' Incurabili con buona Musica; & in quella de la Natione Spagnuola con altra megliore à quattro Cori, e congl'assistenza à la Messa de l'Eminentissimo Signor Cardinale Euerardo Nitardo Ambasciatore del Rè Catrolico.

In Borgo il giorno la Compagnia de' Palafrenieri fece la Processione à li primi Vesperi di Sant' Anna sua Chiesa.

Si vesti Monaca nel Conuento de la Maddalena de le Conuertite al Corso, Margarita, e si pose nome Suor Anna Margarita. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono rèceuti di primo ingresso 48. Pellegrini, trà Huomini; e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 91. e Donne 13. Furono anche ristorati 93. Conualescenti.

VENERDI' à li 6. Sant' Anna Madre de la Beatissima Vergine Maria. Fù celebrata la sua Festane la Chiesa de le Reuerende Monache a' Catinari, oue è il suo Anello con bell' Apparato, e Musicagalante. A le quattro Fontane. A Santa Maria in Portico in Campitelli. Et in Borgo da la Compagnia de' Palafrenieri. Si sece anche sesta ne la Chiesa di San Rocco per la memoria de l' Inuentione di quella Madonna miracolosa.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di San Giacomo de'.

Spagnuoli.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 25. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 84. e Donne 12. Furono anche ristorati 93. Conualescenti.

SABBATO à li 27. Festa ne la Chiesa de les Scuole Pie, per San Pantalcone, con Musica, e si beuè de l'Acqua del suo Pozzo per diuotione.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 49. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 90. e Donne 17. Furono anche ristorati 87. Conualescenti.

DOMENICA à li 28. L'espositione del Santissimo, solita d'ogni quarta Domenica sù in Santa Maria in Campitelli, con Musica, e Sermone.

Ne

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riccuti di primo ingresso 37. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huominii 82. e Donne 28. Furono anche ristorati 78. Conualescenti.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adoraro ne la Chiesa di San Giacomo de-

gl' Incurabili.

LVNEDI à li 29. Santa Marta. Si celebrò la fua Festa ne la Chiesa sua dietro al Vaticano, oue si cantò Messa solenne con l'assistenza de gl' Offitiali di Palazzo. E le Reuerende Monache al Collegio la trasserirono per cagione di non essere finito l'adornamento de l'indorature ne la Chiesa.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 52. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 92. e Donne 35. Furono anche ristorati 82.

Conualescenti.

MARTEDI' à li 30. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di

San Pantaleone, detta le Scuole Pie.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 69. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 115 e Donne 56. Furono anche ristorati 84. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 31. La Festa di Sant' Ignatio Confessore su celebrata ne la Chiesa del Giesa, con quella magnificenza, e splendidezza, che è propria di quei Padri; tanto ne l'Apparato, quanto ne la Musica, guidata dal Signor Paolo Laurenzani, loro celebre Maestro di Cappella.

Ne

294 LVGL10.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 20. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 94. e Donne 29. Furono anche ristorati 70. Conualescenti.

A tutto il Mese di Luglio surono riceuti ne l'Ospitio de la Santissima Trinità di prima sera.

1482. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 3517. e Donne 934. E li ristorati
Conualescenti surono 2896.



## AGOSTO

IOVEDI'. Al primo. Festa à S. Pietro in Vincola, oue il Magistrato Romano presentò un Calice, e quattro Torce à l'Altare di San Sebastiano Protettore de la Città sopra il Contagio.

Due Notificationi si videro affisse

la matina per auniso de l'Indulgenza de la Portiuncula. La prima publicana la sospensione generale di tutte l'Indulgenze Francescane di tal giorno, eccetto quella del Perdono de la Madonna degl' Angeli sotto Asisi. Et in Roma in vece di ciò concesso Sua Santità à chì visitaua la Chiesa de' Santi Apostoli dal primo Vespero del primo di Agosto, sino al fine del secondo la sera de li 2. Confessato, e Communicato, gli valesse in forma di Giubileo, come se per trè volte hauesse visitato le quattro principali Basiliche. La seconda Notificatione auuisaua, che il medesimo Giubileo si concedeua ne l'istessa maniera, à chì visitaua le Chiese de' Francescani; cioè Santi Apostoli; 1' Araceli; San Francesco à Ripa grande; La Madonna de la Concettione de' Padri Cappuccini; e Santi Cosimo, e Damiano. Vna di queste.

La matina à piedi à strada Vittoria sù trouato morto di più stoccate vn tale Filippetto Spagnuolo, dateli da Monsieur la Frittè, secondo le diligenze

fatte da la Giustitia.

Sua Santità si compiacque di dichiarare per la Nuntiatura di Polonia Monsignor Illustrissimo Francesco cesco Martelli Fiorentino: e per quella di Germania Monsignor Illustrissimo Francesco Bonuisi, passando da quella di Polonia.

Il Santissimo esposto pet le Quarant' Ore correnti

fù adorato in Santa Maria ne li Monti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 48. Pellegrini , trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 94. e Donne 22. Furono anche ristorati 69. Conualescenti.

VENERDI' à li 2. La Compagnia del Santissimo Sacramento de' Santi Apostoli diede la Dote ad alcune Zitelle, con l'occasione de la Festa de la Portiuncula Ne la Chiesa di San Giouanni de'Fiotentini per Santo Stefano Papa, e Martire, v'interuennero li Signori Caualieri di quell'Ordine, e ne secero Festa solenne.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 43. Pellegrinì, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 79. e Donne 26. Furono anche ristotati 83. Conualescenti.

SABBATO à li 3. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in San Pietro in Vincola.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 21. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 63. e Donne 22. Furono anche ristorati 110. Conualescenti.

DOMENICA à li 4. L' espositione del Santissimo fù ne la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini per Quarant' Ore; & in San Lorenzo in Lucies

cina

cina il giorno, con Musica, e Sermoni, solita di ogni

Prima Domenica del Mese.

La Festa di San Domenico di Suriano su celebrata con ogni solennità ne la Chiesa di Santa Maria, sopra Minerua, con bell' Apprato, e con Musica, à 12. Cori, guidata dal Signor Gio: Battista Giansetti celebre Maestro di Cappella, con buone voci, e concerti di Sinsonie. Vi su ad offitiare il Padre Renerendissimo Frà Francesco Maria da Bologna, Generale de gl' Osservanti, con altri Primarij de la sua Religione; si diede la Dote ad alcune Zitelle; E la sera si secero li Fuochi artissiciati ne la Piazza sopra l' Obelisco auanti la Chiesa.

Ne la Chiesa di Sant' Ignatio de' Padri Giesuiti si celebrò la Festa di detto Santo, trasserita, con modesto Apparato, e Musica singolare, guidata à quattro Cori dal Signor Paolo Laurenzani, celebre Maestro di Cappella, con buone vo-

ci, e megliori Sinfonie.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 185. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 192. e Donne 58. Furono anche ristorati 109. Conualescenti.

LVNEDI' à li 5. Santa Maria ad Niues, così detta, per l'antico Miracolo; Festa ne la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Liberiana; con Musica. Festa ancora ne la Chiesa di Santa Maria importico in Campitelli. Ne l'Oratorio dentro il Conuento di San Carlo de' Catinari. E nel Seminario Romano da li Congregationisti de la Madonna Santissima de la Neue, oue fece l'Oratione vno di quei Conuittori.

Le Reuerende Signore Monache de' Santi Sisto, e Domenico celebrarono ne la loro Chiesa à Monte Magnanapoli la Festa di San Domenico, trasserita; con sì bell'Apparato, & ornamento d'Altari, e Musica scelta, guidata dal Signor Antonio Foggia, con Sinfonia di Trombe, Cornetti, & altri Istromenti. Et in tale occasione su scoperta la Volta dipinta di nuouo à fresco da' famosi, e celebri Pittori, Domenico, & Antonio Canuti, detti li Bolognesi, che rappresenta li Sette Cieli, la cui vaghezza per lodarla à sussicienza non vale la lingua, molto meno la penna, e la stampa.

In questo giorno furono fatti diuersi Altari per Roma, con l'occasione de le Imagini de la Madonna Santissima, che sono in diuersi Muri, con Argentaria à gara, Apparati à le finestre conuicine di Sete, e d'Arazzi, Tende, & Archi con-

Festoni, e verdure.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Santa Pudentianade Monaci Cisterciensi Resormati.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 327. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 315. e Donne 178. Furono anche ristorati 86. Conualescenti.

MARTEDI' à li 6. Per la Festa de la Trassiguratione del Signore ne la Chiesa de la Minerua si

diede la Dote à 3.7. Zitelle.

Entrò la matina per la Porta del Popolo vna Compagnia venuta da Padoa con Sacco bianco, Bandiera, e Crocefisso scoperto in numero di 16. Huomini. Incontrata, e riceuta da quella.

del

del Confalone, e condottatà l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere; Lasciò di ricordo quattro Candelotti di Cera di Libre 11. Parti benedetta; e contenta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 198. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 399. e Donne 230. Furono anche ristorati 80. Conualescenti.

per Santo Alberto con Musica, e Fuochi belli assartisciati la sera, con Luminari, & Altari per il Borgo. Si celebrò la Festa di San Gaetano Tièno con bell' Apparato, e Musica, guidata dal Signor Foggia Macstro di Cappella trà buoni, in Santo Andrea de la Valle, con Luminari per Roma la sera.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa de'Santi Apostoli.

Da Fermo venne pellegrinando vn Cieco, passato per la Santa Casa di Loreto, senza guida in Roma. Fù alloggiato à l'Ospitio de la Santissima Trinità per 10. sere.

Ne l'Ospitio medesimo de la Santiss. Trinità surono riceuti di prima entrata 92. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 271. e Donne 208. Furono anche ristorati 81. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 8. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 161. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 212. e Donne 230. Furono anche ristorati 85. Conualescenti.

Pp 2

VENERDI' à li 9. Vigilia. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di San Lorenzo in Miranda, de' Spetiali in Campo Vaccino.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 43. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 156. e Donne 48. Furono anche ristorati 89.

Conualescenti.

SABBATO à li 10. San Lorenzo Martire; la cui Festa fù celebrata ne la Chiesa Parocchiale in Lucina, con bell' Apparato, vniforme à tutta la Chiesa, Musica à quattro Cori, guidata dal Signor Giansetri. Ne l'altra Chiesa à la Cancellaria, Apparata riccamente, e Musica. Ne le altre, à li Monti; à lo Spirito Santo; e fuori de le Mura; & in quella in Miranda, oue li Signori Spetiali diedero la Dote à le Zitelle, fù anche celebrata la festa di San Lorenzo. Mà in particolare fù solennizzata da le Reuerende Monache in Panisperna, che à garade' Chiostri appararono galantemente dentro, c fuori à la loro Chiesa, rendendola cospicua la Musica à due Cori di voci scelte, guidata dal Signor Alessandro Melani insigne Maestro di Cappella con Sinfonie, anche con Trombe.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 50. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 146, e Donne 30. Furono anche ristorati 85.

Conualescenti.

DOMENICA à li 11. Festa à la Chiesa de le Reuerende Monache di Santa Susanna Vergine, e Martire à le Terme; la quale su celebrata con buona Musica, e più sù galante la Festa, per essersi ini vestita Monaca la Signora Elisabetta Fontana, che poi volle chiamarsi Suor Angela Serasina. Vi surono molte Dame inuitate, e Caualieri in gran concorso. La condusse l'Eccellentissima Signora Donna Maria Camilla Pallauicina Rospigliosi Duchessa di Zagarolo, e la vestì l'Eminentissimo Signor Cardinale Bernardino Rocci. Non vi sù risparmio di Fiori di Seta, e d'Acque fresche nel regalare Dame, e Caualieri.

L' espositione del Santissimo sù in San Carlo de' Catinari: A Giesù, e Maria, con Musica, e Sermoni, consueta de le Seconde Domeniche del Mese.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa Parocchiale di San Lorenzo in Lucina.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 60. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 128. e Donne 26. Furono anche ristorati 100. Conualescenti.

LVNEDI' à li 12. Le Reuerende Monache di Santa Chiara celebrarono la loro festa con bell'Apparato di Damaschi, & Oro in Chiesa, e suori con molti Arazzi, con bella simetria d'Argentaria, e Fiori sù l'Altare, con Musica à trè Cori di proprie voci armoniosa.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 73. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 146. e Donne 29. Furono anche ristorati 99. Conualescenti. MARTEDI' à li 13. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato in Sant' Eusebio.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 102. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 175. e Donne 41. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 14. Vigilia. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 105. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 202. Donne 52. Furono anche ristorati 97. Conualescenti.

GIOVEDI à li 15. Per la Festa de l'Assunta de la Beatissima Vergine Maria si sece Cappella. Pontificia, benche assente il Pontesice, in Santa Maria Maggiore: Si diede la Dote ad alcune Zitelle da l'Archiconfraternità del Confalone. In Santa Maria in Trasteuere il Magistrato Romano presentò vn Calice, e quattro Torce. In San Giacomo de Spagnuoli si diede la Dote ad alcune Zitelle Nationali. Parimente in Santa Maria in Portico à le Zitelle Neosite. E si sece Festa ne le Chiese, oue sono dipinte da San Luca le Imagini de la Santissima Vergine Maria.

Per Roma furono fatti diuersi Altari, per ornamento de le Imagini de la Madonna Santissima, che in diuerse parti stanno esposte; con Argenteria à gara, e Lumi apparenti à le senestre conuicine; Araz-

zi, Tende, & Archi di Festoni, e verdure.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato in Santa Maria del Popolo. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riccuti di prima sera 39. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 220. e Donne 47. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

VENERDI' à li 16. La Festa di San Giacinto Confessore su celebrata da' Padri di San Domenico ne la Chiesa de la Minerua. E quella di San Rocco ne la sua Chiesa à Ripetta, oue da quella Compagnia su data la Dote ad alcune Zitelle; il Magistrato Romano vi presentò vn Calice, e quattro Torce. Non vi su corso di Barche nel Teuere; vi su ben si passeggio nobile, & Apparato per la strada sua auanti la Chiesa.

Nel Collegio Clementino quei Signori Nobili Conuitrori de la Congregatione dell' Assunta in onore della Beatissima Vergine celebrarono la Festane la Cappella de l'Assunta con l'interuento di molti Cardinali, e Prelati. Recitarono in lode di Maria Vergine vn Oratione latina, che sù molto ben portata dal Signor Agostino Pallauicino. Recitò il Poema il Signor Carlo Lomellino, ambedue. Genouesi, e Parenti. Et vn'Oratione breue in Greco il Signor Marchese Agostino Castel Forte, con framezzo di Musica eccellente, guidata dal Signor Anronio Masini, con bella Sinfonia, tutta in sun Coro, e ne la loro gran Sala.

La matina nel Teuere sotto il detto Collegio su trouato dentro di vna Bisaccia vna Creatura morta; mà per essere incognito il delinquente, restò questi impunito.

di Monsieur Enrico de la Torre, Maresciallo di Tu-

rena, d' vna Cannonata in vn fianco, seguita il dì

26. di Luglio.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 33. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 178. e Donne 42. Furono anche ristorati 85. Conualescenti.

SABBATO à li 17. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in Santa Maria del Pianto.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 49. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 118. e Donne 46. Furono anche ristorati 88. Conualescenti.

DOMENICA à li 18. L'espositione del Santissimo sù à le Stimmate: à la Chiesa de la Morte, & Oratione: à Sant' Orsola: & à la Maddalena de' Padri Ministri de gl' Insermi, solita d'ogni terza Domenica del Mese, con Musica, e Sermoni, oue si celebrò la Festa da le Dame, conbell' Apparato.

La Festa di Sant' Elena Imperatrice sù celebratada l' Vniuersità de' Credenzieri ne la sua Chiesa à li Cesarini, e con tal bizzarria di Apparato, che cale simile non sù veduto in tutto l'ANNO SANTO. Era questi tutto di Teli di Carte intagliate, il bianco sopra il rosso, con tal diligenza, e disegno concertato, che rendeua sodisfatta, e stupida insieme la vista de' risguardanti. Così era apparata la Chiesa di fuori ne la Facciata, e di dentro le pareti per l'altezza di 20 palmi, con molte Statuine, e Vasi di Fiori di Piegature di Tele sine di Olanda.

il tutto ben concertato, per hauerui faticato più

d' vno sei mesi intieri.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 40. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 96. e Donne 26. Furono anche ristorati 90. Conualescenti.

LVNEDI' à li 19. Vn Huomo vicino à la Chiesa de la Pace di due cortellate, à differenza di vn mezzo grosso giocato, rimase veciso da l'Auuersario.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Orecorrenti su adorato ne la Chiesa di San Rocco

à Kipetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 62. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 104. e Donne 42. Furono anche ristorati 77. Conualescenti.

MARTEDI' à li 20. Il Magistrato Romano presentò vn Calice, e quattro Torce à la Chiesadi San Bernardo à le Terme, e vi si celebrò la sua Festa regolatamente, e con Musica eletta; e tanto più sù riguardeuole, quanto che sù guidata dal Reuerendo Don Filippo Monaco del medesimo Ordine Cisterciense Risormato, d'Anni 24. con belle Sinsonie di più Trombe, Cornetti, Violini, & Arcileuti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 75. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 150. e Donne 42. Furono anche ristorati 86.

Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 21. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di San Marcello al Corso.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 97. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 150. e Donne 60. Furono anche ristorati 107. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 22. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata. 61. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 144. e Donne 44. Furono anche ristorati 130. Conualescenti.

VENERDI' à li 23. Ne la Chiesa di San Marcello, & à quella di Santa Maria in Via de' Padri Seruiti si celebrò la Festa di San Filippo Benizzi con bell' Apparato, e Musica; si diede la Dote ad alcune Zitelle, e la sera, tanto de la Vigilia, quanto de la Festa si videro Luminarij infiniti per il Corso, sino sù la Colonna Antoni na.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore corxenti siti adorato ne la Chiesa di Santa Maria in Via de' Padri Seruiti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 64. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 134. e Donne 52. Furono anche ristorati 136. Conualescenti.

SABBATO à li 24. Vigilia. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera. 88. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 134. e Don-

Donne 68. Furono anche ristorati 124. Conua-

DOMENICA à li 25. L'espositione del Santissimo Sacramento solita d'ogni quarta Domenica sù in Santa Maria in Campitelli, con Musica, e Sermone.

La Festa di San Bartolomeo Apostolo, e di Sant' Alessandro Martiri sù celebrata da la Natione Bergamasca ne la loro Chiesa, vicino al Seminario Romano, con insolita, & incomparabile magnisi-cenza; e ne merita la Descrittione.

Ingegnosamente il Signor Nicolò Viuiano Codazzi disegnò, e dispose il famoso Teatro così. Sù li trè Capi di Strade, che sboccano sù la Piazza auanti la Chicsa, si vedeano eretti trè Archi Trionfali à due facce consimili, alti palmi 60. e larghi à capacità ciascuno de' suoi posti; quali posauano sopra i Piedistali scannellati, e Capitelli di rilicuo, coloriti di Bronzo à Oro, con suoi chiari, e scuri, sopra de' quali era vn Cornicione di rilieuo, contorniato di Fogliami, e Mascheroni in sondo d' Oro; in mezzo de' quali si vedeua vna gran Cartella. Bronzina, con il Motto adeguato à l'espresso ne i Medaglioni, che pendeuano sotto gl' Archi, adornati con Teli di Tocca d' Oro, con due Putti, scherzando con Palme à le mani. Il Frontespicio veniua ornato di trè Armi, del Sommo Pontesice Regnante, de la Serenissima Signoria Veneta, c de la Città di Bergamo.

Rappresentaua il primo Medaglione de l' Arco, per andare à la Chiesa di Santa Maria ad Martyres, San Bartolomeo in atto di battezzare il Rè, e la Regina d'Armenia, con il Motto: Religionis

Pro-

Propagatori: A questi ne rispondeua l'Iscrittione di sotto à lettere d'Oro.

VIRIUM MIRACULA, NON VIRTUTUM.

MANCIPARVNT ILLI REGES, NON REGUM AMORES
VINCTOS DUXERE IN TRIUMPHO, NON VICTOS
VIS SIQUIDEM VINCIRE POTEST, VIRTUS VINCERE
BARTOLOMEVS VIR SANCTISSIMUS
SIBI VIDIT ARMENIAE POPULOS VLTRO SUPPLICES
REGEM SPONTE CAPTIVUM,
VTRCSQUE SUBMITTENTES CAPUT EXPIATRICI DEXTERES
VT SERVARENTUR, ET SERVIRENT.

VLTRO SEQUITVE OBSEQUIVM VBI PRAEIVIT AMOR.

Ne l'altra parte del medesimo Arco si rappresentaua l'istesso Santo, che con le mani giunte asperta il colpo del Carnesice, che gli recide il Capo-Il Motto diceua: Contempsori necis: e la Iscrittione di sotto diceua.

VT MVLTVM DEBEAS ORTODOXA RELIGIO
PRINCIPVM PIETATI;
PLVS DEBES IMPIETATI TYRANNORVM.
ILLI CORONAVERE, VIRTVTIBVS OBSEQUENDO;
HI VICTORIIS OPPVGNANDO.

Pie' vivere magnym est; maivs fortiter vincere;

Qvia Virtys sydore stat Victoria sangvine.

Certe'Bartolomeo, cvi bellym indixerynt Hostes

Deckeveke triymphym.

CLARITATEM ILLE DEBET CLADIBVS SVIS; VT PVKPVRAM INDVERET, PELLEM EXVIT, VT CORONARETVR, PERDIDIT CAPVT,

309

Il Medaglione del secondo Arco verso il Collegio Romano, per vna parte dimostraua Sant'Alessandro, che à la presenza del Tiranno, percuotendo con il piede il Simulacro d' vn Idolo, quello sà cadere dissatto in pezzi à terra. Il Motto era; Idolorum Plossigatori; e l'Inscrittione.

Venerare Roma ALEXANDRVM
Non Magnum, sed Maximum; Thaebeum,
Non Macedonem.

IN MAGNAM VENIT VTERQVE FAMAM,
SED VITIIS ALTER, ALTER VIRTVTIBVS.

MACEDO STRAGIBVS HOMINVM, OBSEQVIO NVMINVMS
THAEBEVS HOMINVM CVLTV, CLADIBVS DEORVM.
IGNARVS ILLE, QVIA PEREMIT HOMINES, NE PAVERET,

IMPIVS, QVIA LITAVIT DIIS, VT ADORARETVR:
FORTIS HIC, QVIA CAESARES TERRVIT, VT SERVARET;
PIVS, QVIA NE COLERETVR, CALCAVIT DEOS.

Ne la parte opposta appariua vn' esanimato, che à nuoua Vita si vedeua richiamare dal detto Santo. Il Motto diceua: Reparatori vita: Dichiarato nes l'Iscrittione.

Syme syperbiam, Roma, plys Victoriarym habet.
In vno ALEXANDRO Milite fygitivo,
Oyam Graecia finxit in Imperatore fylminante,
Hyivs terror sybegit Reges, et Regna,
Illivs fyga Caesares, et Elementa,
Ille sybegit Homines, et flyctys,
Vtriove rebeliarynt:

HIC FLYMINA, ET FATA, VTRAQUE PARVERUNT:
LLA PORTANDO, HAEC PARCENDO

Mox :

AGOSTO.

310 MORTALES ILLE SPOLIAVIT VITA, HIC DONAVIT, VT MIRVM NON SIT ILLI IMPERANTI DEFVISSE, QVI LAVDARENT

HVIC EXTINCTO SVPERESSE, QVI PLAVDANT.

Il Medaglione del terzo Arco, inalzato à le Scale di Sant' Ignatio, rappresentana San Bartolomeo applicato al Martirio d' essere scorticato viuo. Era il Motto: Triumphasori feritatis. El' Iscrittione diceua.

PLVRIMA CAESAKES RETVLERE SPOLIA REGNORVM, PRAELIATI, VT PRAEDARENTVR:

VNVM RETVLIT BARTOLOMÆVS SPOLIVM SVI PREDATORIBUS OBVIVS, QVIA VEL SANGVINIS PRODIGUS

ILLIS SEMEL PLACVIT VRBS ORBE ILLACRIMANTE. HVIC VECTIGALES FECIT OMNIVM ACTATVM AMORES, ET PLAVSVS.

VT INTELLIGAS

OBSEQUIA INIVRIIS EXTORQUERI, ÆTERNARI BENEFICIIS, FAMAMQUE NON MORI, QVAM VIRTUS FECERIT IMMORTALEM.

Da la parte di dentro si vedeua consecrare da l' Apostolo al Culto del vero Iddio vn Tempio d'Idoli, col Motto: Superstitionis euersori: Descritto poi ne l'Ilcrittione si leggeua.

DIVO BARTOLOMÃO OB SVBACTAM ROMANAE RELIGIONIS IMPERIO INDIAM. A MENIAM. ORIENTEM; EVERSO SUPERSTITIONIS REGNO, MANCIPATIS CHRISTO REGIBVS.

Relato Regii svi sangvinis spolio optimo
Instavratvr Pompa Trivmphalis.

Decet aeternum trivmphare,

Cvi nullus saeculorum labor pakem desuduit

Triumphum.

Chiudeuano questi trè Archi il nobile Teatro, apparato di Tapezzarie, & Arazzi bellisimi, à duc ordini; Damaschi cremesi, à Trine: c Frange d'Oro con vn Fregio di Contratagli, che frà le Tende, e l' Apparato fregiaua tutta la Piazza. Era ornata. la Facciata de la Chiesa, costante di bassi rilieui, coloriti à Metallo, & Oro, regolata di Ordine Dorico, con varie figurine: la Fama con Trombe à la Mano ne le Nicchie abbellite di Marmi di varij colori si racchiudeuano li Simulacri de' Santi Martiri Fermo, e Rustico, à color di Bronzo espressi, simili à gl'altri due de' Santi Bartolomeo, & Alessandro di sopra esistenti: & à la fine erano disposte le Armi, del Pontefice, de la Republica, de l' Eminentissimo Ottobono Protettore, oggi ALESSAN-DRO VIII. ; e de l' Eccellentissimo Signor Ambasciatore Caualier Pietro Moccenigo, residente in Roma. Ne li Scudi de le quattro Medaglie erano espresse quattro Imprese, simboleggiando le Virtù eroiche de li detti Santi - La prima rappresentauavn Campo con molte Querce verdeggianti, & vn secca, e scorticata, da la quale pendeuano molte spoglie guerriere appese, col Motto. Iniurys debetur onor. Ne la seconda era vua Pianta di Balsamo, & vn Stilo, che apre la corteccia del Tronco, dal quale vscendo l'ymore, veniua raccolto da vn Vasetto in terra, posto col Motto. Vicerata medetur.

Ne la terza vi era la medesima Pianta di Balsamo, con vna mano, che tenendo frà le dita vno Stilo scriue ne la Corteccia de la medesima alcune lettere, col Motto. Titulis dat lasa locum. E ne la quarta vn Pomo Granato, che a' raggi del Soles' apre in varie parti, squarciando la scorza, col Motto. Se nudat, vi ornet. L'Impresa istessa di vn Granato aperto, e con la scorza per terra vedeuasi delineata in vna Cartella pendente da la Porta in mezzo à li Fessoni di Tocca d'Oro: Il Motto era di sopra. Posito dulcescit amaro.

Ne la Piramide, che d'auanti la Chiesa si ergeua in altezza di 48. palmi, si vedeua scolpita l'Imagine al viuo di Nostro Signore CLEMENTE X. dentro di vn Medaglione dorato. Ne li quattro lati, diuersi Trosei di Santa Chiesa. A piedi de la Piramide, quattro Putti di Metallo messi à Oro sosteneuano con vna mano quattro Stelle, e con l'altra molti suoli di Tocca d'Argento; e ne li quattro vani del Piedistallo, in due vi crano du Figurine di basso rilieuo, rappresentanti la Religione, e l'Abbondanza: e ne gl'altri due si leggeuano i seguenti Elogij.

HOMINUM SVEFRAGIO, AC DIVORUM
VOCARIS CLEMENS X. PONT. OPT. MAX.
IN PARTEM RELIGIOSI HVIVS TRIVMPHI.

VTRIQUE TIBI DEBENT
PROPAGATAE GLORIAM RELIGIONIS.
ILLI TERRIS, PIETATE, IVSTITIA, CLEMENTIA,
DEMUM ANNO SANCTIORE CONSECRATIS:
HI COELO, VEL DIVIS, VEL DIVORUM
ONORIBYS AVCTO.

MAGNYM VTRVMQVE DECVS, QVIA TIBI SINGVLARE
CVIVS ORNANDIS MERITIS AD LABORARE COGVNTVR
GEMINAE REIPVBLICAE CIVES, HOMINES, ET DIVI
TAM PROCVL ILLI AB ADVLANDI PERICVLO.
VT SE OFFICIOSOS EXHIBEANT.
NE VIDEANTUR INGRATI.

Per l'altra parte era scritto in versi.

DVM TVA PRODIGIIS OSPES PIVS ORBIS IN VRBE
LVMINA DISPENSAS, TV QVOQVE PRODIGIVM.

DA VENIAM PHARIORVM HAEC SI MIKACVLA REGVM
ROMVLEO SPECTAS DONA MINORA PATRI.

SYDERIBVS LICET INSERERET CAPVT AEMVLA MOLES
CLEMENTIS TITVLIS PER BREVIS ILLA FORET.

ASTRA DEDIT POPVLODIVVM FAMA PRAEMIT, ET ORBEM
SAECVLA VIRTVTVM SANCTIOR ANNVS HABET.

TOT MERITIS, QUAE PAR MOLES? MINOR VRBS,
MINOR ORBIS:

VIX NON ASSURGET MUNDUS VTERQUE MINOR.

Circa gl' Apparati, non sò quali fossero di maggior valore, e stima; ò le Sete tinte in cremesi, che ornauano la Chiesa, ò le Tele colorite con pennelli de più celebri Pittori, che aspettauano le lodi nel Cortile interno, con adeguato disegno ripartite; Fù rimessa la Decisione à l'occhio de' risguardanti virtuosi, sicome anche l'applauso, che meritaua, vna sì degna Festa, celebrata à gloria di tali Santi Martiri, à spese del Signor Giouanni Vauassorii Guardiano, e Gouernatore di detta Chiesa.

La Compagnia diede la Dote ad alcune Zitelle ne l'Oratorio: Ne la Chiefa la Musica su celebre

à li Vesperi, & à la Messa. Vi surono quantità de Cardinali à farui Oratione, & à godere di sì bellavista. Così apparato il Teatro descritto si sarebbeveduto per otto giorni, se nel secondo vn' improuiso apparecchio di pioggia violente non hauesse affrettato à disornarlo in meno di duè ore. Tanto piacque, e sù lodato.

Ne la Chiesa di San Bartolomeo à la Regolafecero la Festa i Vaccinari con Processione. E nel'altra Chiesa à l'Isola la celebrarono li Padri di San Francesco Minori Osseruanti, con l'ottaua. Furono veduti con tale occasione belli Quadri, posti in ordinanza nel Cortile de' Padri, Fate ben-

Fratelli.

Per la Festa di San Lodouico Rè di Francia ne la sua Chiesa vi su Cappella Cardinalitia. L'apparato di dentro ricco, e quello de la Facciata magnissico. La Musica à quattro Cori, con voci le migliori, e Sinsonie con Trombe, la guidò l'insigne Maestro di Cappella Alessandro Melani.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di San Giouanni

Colabita à l'Isola.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 90. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 148. e Donne 46. Furono anche ristorati 113. Conualescenti.

LVNEDI' à li 26. Ne l'apparare al di fuori la Facciata de la Chiesa de le Reuerende Monache di Santa Marta al Collegio, cadè Giuseppe Festarolo, Garzone di Antonio à S.Luigi(che cadè à S.Giouanni de Fiorentino à li 22, di Giugno) e subito morì.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 71. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati. & alloggiati. Huomini 128. e Donne 56. Furono anche ristorati 104. Conualescenti.

MARTEDI' à li 27. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa

di San Luigi de' Francesi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 59. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 146. e Donne 40. Furono anche ristorati 99. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 28. Da li Padri de la Cintura fù celebrata la Festa di Sant' Agostino con Apparato ben regolato, e Musica scelta à quattro Cori, guidata dal Signor Giouanni Battista Giansetti. Si fece anche sesta da le Reuerende Monache de lo Spirito Santo del medesimo Ordine, con vago Apparato, e Musica di proprio concerto de le loro voci. E li Padri Risormati Scalzi del medesimo Ordine, tanto ne la Chiesa di San Nicola à Capo le Case, quanto in quella di Giesù, e Maria, celebrarono positiuamente la sesta di S. Agostino.

Le Reuerende Monache di Santa Marta celebrarono la loro festa, trasferita, con Musica singulare,
guidata dal Signor Antonio Foggia. L'Apparato
tanto più sù di stima, quanto, che sarà per durare
vn pezzo, poiche di finissime pietre è eretto l'Altare maggiore, e tutta la Tribuna; & il rimanente
de la Chiesa tutta posta ad Oro con Fregi, & Intagli bellissimi, insino coperta la Volta, che non si vide altro, che trè vani tondi, dipinti dal famoso Pen-

nello del Signor Giouanni Battista Gaulli, detto Baciccia: che in quello di mezzo rappresenta. la gita di Santa Marta in Cielo con quattro Angeli attorno: gl'altri due ne la medelima Volta; rappresentanti li Miracoli di Santa Marta, sono del Signor Francesco Troppi; E gl' Angoli attorno, del Signor Paolo Albertonii. Le Scolture sono del Signor Leonardo Reti. Nel resto di tutta la Chiesa non rimane quanto fosse vn palmo d'apparare con sete, ò altra materia: tanto che questa. Chiesa si potrà dire, che sempre sia apparata, ò che sempre vi sia festa. Ne la Tribuna si vedono trè Quadri. Quello di mezzo in ouato rappresenta la Conuersione di Santa Marta; la delineò il Pennello ingegnoso del Signor Guglielmo Cortese, detto il Borgognone. Il Quadro à mano destra de l'Altare Maggiore, rappresentante la Resurrettione di Lazzaro, su dipinto dal Signor Fabio Cristofani . E quello da la parte sinistra 🍃 che figura le trè Marie al Sepolero, è di mano del Signor Luigi Gazzi. Le altre Pitture de li sei Altari di detta Chiesa, cominciando il primo à l'entrare à mano dritta de' Santi Filippo, e Giacomo, è pittura del Signor Alessandro Grimaldi. Il secondo di Sant' Ignatio, è lauoro del Signor Paolo Albertonii. Et il terzo di San Giouanni Battista, è di mano del Signor Francesco Cozza Da l'altra parte cominciando da la Sacrestia. Il primo de l'Angelo Custode, è opera del gentil Pennello del Signor Rosa. Il secondo di Sant' Agostino su delineato da l' Albertonij sudetto. Et il terzo de la Madonna Santissima. del Rosario, è Figura formata da i Colori del Signor

Signor Lodouico Ciminiani. Per essere la Chiesa di mediocre grandezza, si può dire, esserui insessa compendiato il valore de le due Virtù; Pittura, e Scoltura; regolate dal disegno bensompartito del Signor Caualiere Carlo Fontana in Ordine Composto.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 130. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 160. e Donne 85. Furono anche ristorati 108.

Conualescenti.

GIOVEDI' à li 29. San Gionanni Decollato: La Compagnia de la Misericordia ordinò la Festa più del solito pomposa, e nobile. L'Apparato de la Chiesa su buono, e la Musica; mà di maggior valore, e stima sù l'Ornamento de' Quadri, che senza numero, e senza prezzo su sì ben disposto, & ordinato attorno le Logge nel Cortile del Cemeterio; e dentro vna granstanza al pari del Cortile. Ne li Portici vi erano li coloriti de' famosi Pennelli de' Pittori morti, viui però li Colori; E ne la stanza ve n'erano de gl'estinti, e de'viuenti, tutte però Teles di eterna memoria, e d'incomparabile pregio. Fuori de la Porta de la Chiefa era apparato di Damasco cremesi, à guisa di Teatro ristretto, & attorno vi erano li Ritratti de' Porporati Nationali, e di tutta la Serenissima Casa de' Medici: e nel Vicolo si caminaua trà gl' Arazzi sotto le Tende, sì come nel Teatro. Non sù liberato il Carcerato condennato, folito del Priuilegio de la Compagnia, perche nelle Carceri non v' era chì per sorte hauesse li requisiti, per essere aggratiato. Fù dato la Dote da la Compagnia ad alcune Zitelle Nationali.

Le Reuerende Monache di San Siluestro celebrarono anch' esse la Festa di San Giouanni Decollato, con vago, e ricco Apparato, e Musica, guidata dal Signor Giansetti; & esposero scoperto il Capo di San Giouanni dentro la Ferrata sopra l' Altare Maggiore.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Sant' Agata.

à la Suburra.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 108. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 166. e Donne 85. Furono anche ristorati 122. Conualescenti.

VENERDI' à li 30. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primafera 95. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 182. e Donne 71. Furono anche ristorati 117. Conualescenti.

La Festa di Santa Rosa sù celebrata ne la Chiesa de la Minerua solennemente ne la Domenica.

feguente.

SABBATO à li 31. San Raimondo Nonnato Cardinale di Sant' Eustachio. Li Padri de l'Ordine de la Madonna Santissima de la Mercede, e Redentione de' Schiaui, secero Festa à Santo Adriano; & à San Giouannino in Campo Marzo, con Musica, e Panegirico in lingua. Spagnuola.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore cor-

renti sù adorato ne la Chiesa de' Santi Bartolomeo, & Alessandro de' Bergamaschi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 83. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 146. e Donne 68. Furono anche ristorati 123. Conualescenti.

Arriuò in questa sera in Roma vn Pellegrino d' Anni 104. chiamato Bartolomeo Ceccone Mantouano, il quale, con questa, era stato 60 volte in Roma, robusto, non curuo, con buon' vdito, e buona vista. Fù poi condotto da Sua Santità, per consolarlo con il bacio del Piede. Fù consolato, e nel medesimo tempo rallegrò il Pontesico, che si vide auanti vn Huomo, che le potea essere Padre, mentre hauea 18. Anni di più. Oh quanto maggiormente si sarebbe rallegrato il Santo Pastore, se le fosse comparso à li Piedi Tomaso Parre, Contadino Inglese, che visse 150. Anno, e 9. mesi. O pure quell' altr' Huomo, che al tempo di Tiberio ne l'Isola di Capri morì di 130. Anni, e sette mesi. Concesse Sua Santità al Vecchio Mantouano, non folo il bacio del Piede, mà 100. Indulgenze in Articulo Mortis à sua dispositione. Volle riuederlo la seconda volta, che gli seruì di trattenimento, & ammessoli il bacio del Piede, lo rimandò benedetto, e contento, ponendoli ne le mani due Medaglie, vna d' Oro conla sua Effigie di valore di cinque Doppie, & vna d' Argento, ne la forma di vna Piastra. Fù cibato, & alloggiato il fudetto Pellegrino ne l' Ospitio de la Santissima Trinità, per 15. sere; e sù osseruato cibarsi con menestra d' Erbe, e meno di

di vna Libra di Carne, e due Tazze di Vino la sera: e la menestra sola la marina, & vna.

Tazza di Vino.

A tutto il Mese di Agosto surono riceuti ne l'Ospitio de la Santissima Trinità di primo ingresso 2747. Pellegrini, trà Huomini, e Donne : e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 5082. e Donne 2020. E li Conualescenti ristorati furono 3080.



## SETTEMBRE

OMENICA. Al Primo. Festa di Sant' Egidio Abbate à la sua Chicsa in Borgo, oue si secero alcuni piccioli Fuochi artisiciati la sera doppo il passeggio de le Carrozze.

La Festa di Santa Rosa di Lima, che sù il Venerdì antecedente, sù celebrata da' Padri Domenicani ne la loro Chiesa à la Minerua, con bell' Apparato, e Musica à quattro Cori, guidata dal Signor Giansetti; e con il Panegirico à la Messa, portato eloquentemente da la lingua faconda del Padre Frà Michele Fontanarosa, Predicatore insigne, à la presenza di sei Eminentissimi Porporati, molti Prelati, e Popolo infinito, che curioso, e sodisfatto, benche sentisse vn gran caldo, volentieri lo sentì, e lo sossir.

Doppo Vespero li Padri de la Cintura di S. Agostino fecero vna diuota Processione attorno la loro Contrada, con vna Imagine, e con la Reliquia del Santo: vi furono ad accompagnarla altre Fratarie,

e Compagnie.

L'Espositione del Santissimo su à la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini, à guisa di Quarant' Ore; & in San Lorenzo in Lucina il doppo desinare, con Musiche, e Sermoni, solite d' ogni Prima Domenica del Mese.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La Prima venne da Toscanella con Sacco bianco, Huomini, e Donne, due Lanternoni,

Sf Trom-

Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso. Furono gl' Huomini 220. con 24. Torce accese, e Donne 180. con la loro Croce inargentata, accompagnata da sei Zitelle, con Rocchetti, e Ghirlande. Incontrata, e riceuta da quella del Consalone, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatino seudi Cinquanta.

La Seconda fù la Compagnia del Crocefisso di Magliano Pecorareccio con Sacco nero, Lanternoni, Stendardo, e Croce nera, e cinque Pisari al Crocesisso; in numero gl' Huomini 222. con 26. Torce accese, e Donne 200. con la loro Croce, con 5. Zitelle attorno, con Rocchetti, e Ghirlande. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello, e condotta à la Chiesa, d'indi à l'Ospitio, gouernata, & alloggiata per rrè sere. Lasciò di Regalo 8. Rubbia di Grano, vna Vitella Campareccia, e diece scudi. Partirono contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 150. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 105. e Donne 82. Furono anche ristorati 123. Conualescenti.

LVNEDI' à li 2- Il Santissimo esposto per se Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesade' Santi Lorenzo, e Damaso.

Ne l'Ospitio de la Santissma Trinità furono riceuti di prima entrata 138. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 214. e Donne 103. Furono anche ristorati 134. Conualescenti.

SETTEMBRE. 323 MARTEDI' à li 3. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 132. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 239. Donne 103. Furono anche ristorati 154. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 4. Il Santissimo esposto per le Quarant'Ore correnti fù adorato ne la Chiesa di Santa Maria de l' Idria de' Schiauoni.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia de la Madonna del Confalone di Gauignano in Campagna con Sacco bianco gl' Huomini, due Lanternoni, e Stendardo con vn'asta, e Musica al Crocefisso. In numero gl' Huomini 218. con-50. Torce accese, e Donne 197. con la loro Croce inargentata, incluseui 6. Donzelle, con Roccherti, e Ghirlande. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e condotta à l' Ospitio; cibata, & alloggiata, per trè sere. Lasciò di Donatiuo Rubbia 8. di Grano, e Barili otto di Vino. Parti benedetta, e contenta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riccuti di prima sera 125. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati Huomini 218.e Donne 103. Furono anche ristorati 154. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 5. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 297. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 334. e Donne 138. Furono anche ristorati 133. Conualescenti.

VENERDI' à li 6. Fù notificato à tutti gl' Offitiali, e Ministri del Sacro Monte de la Pietà, Sf 2

SETTEMBRE.

che Sua Santità, gli concedea la pienissima Indulgenza in forma di Giubileo, dispensandoli le 30. volte, per trè sole, di visitare le quattro Chiese.

La Maestà de la Regina Cristina Alessandra di Sueria si portò ad orare per le quattro Basiliche Principali.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Giesù, e Ma-

ria al Corso.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riccuti di primo ingresso 363. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 432. e Donne 228. Furono anche ristorati 121. Conualescenti.

SABBATO à li 7. Entrarono per la Porta del Popolo trè Compagnie. La prima venne dal Castel Sant' Elia, con Sacco bianco, Lanternoni, e Crocesisso, con Musica, e Trombe à lo Stendardo, prestatoli da la Compagnia del Confalone, che la riccuè. Furono gl' Huomini 124. con 24. Torce accese, e Donne 168, con la loro Croce filettata d' Argento, con trè Zitelle, che l'accompagnauano, con Rocchetti, e Ghirlande. La Seconda de la Madonna del Confalone di Casal Pio, ò vero di San Gregorio, con Sacco bianco Lanternoni, Stendardo, e Crocefisio, in numero gl' Huomini 210. con 28. Torce accese, e Donne 60. con la loro Croce inargentata, accompagnata da Frati di Giesù, e Maria. Ambedue incontrate, e riceute da quella del Confalone, e condotte à l'Ospitio furono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Donatiuo, la prima Rubbia 6. di Grano,

venne da Formello, con Sacco nero, Lanternoni, con vno Stendardo allegro, dipintoui il Santissimo Crocesisso, e da l'altra parte San Michele, con Trombe auanti, e con Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 120. con 40. Torce acceso, e Donne 78. con la loro Croce inargentata, incluseui sette Donzelle, che le andauano vicino, con Ghirlande, e Rocchetti, e Sottanine. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello, con l'interuento de' Signori Duchi Guardiani, e condotta à la Chiesa, d'indi à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 50. Partirono tutte sodissatte, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 306. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 496. e Donne 257. Furono anche ristorati 118. Conualescenti.

La Notificatione del Giubileo concesso à li Fratelli scritti, e non scritti de la Santissima Trinità de' Pellegrini, e Conualescenti di Roma, dicea così. Che Sua Santità, in riguardo de le fatiche continue de li Fratelli de la Santissima Trinità nel riceuere, seruire à Tauola, portare à dormire i Pellegrini, incontrare le Compagnie à le Porte, e condurle per le quattro Chiese, & à le Benedittioni al Quirinale, & ad ogni altro, che per seruitio de l'Ospitio ventuano applicati, gli concedea una pienissima Indulgenza in forma di Giubileo; & in riguardo loro, anche à li non scritti in detta Compagnia, visitando (Confessati, e Communicati in qualsinoglia Chiesa), una sol volta

la Chiefa de la Santissima Trinità de' Pellegrini, nel termine, comintiando da la matina de li 8. di Settembre, sin tutto li 15. cioè gl' Huomini, & in questo giorno douessero andare processionalmente à San Pietro in Vaticano, oue hauerebbero veduto, & orato à la vista de le trè più insigni Reliquie, che sarebbero loro mostrate più volte in tal giorno. Et à le Donne, per non confonderle, sù concesso il simile Giubileo, visitando la Chiesa de la Santissima Trinità una volta, e suspendando la matina de li 16. il Lunedì, e durando tutti li 22., che sù la Domenica dopoi.

DOMENICA à li 8. Cappella Pontificia ne la Chiesa di Santa Maria del Popolo, oue si fecebella Festa. Si fece anche Festa in Santa Maria in Portico in Campitelli: in Santa Maria in Vallicella: in Santa Maria di Loreto de' Fornari, oue da la Compagnia fù data la Dote à molte Zitelle, che andarono in Processione: al Suffragio. Il Magistrato Romano presento vn Calice, e quattro Torce à la Chiesa de la Consolatione, & à l'Araceli. A l'Oratorio di San Lorenzo in Lucina fi celebrò Festa con bell' Apparato de' Quadri nel Cortile, e nel Corridoro del Conuento. Festa à la Madonna del Pianto, e per tutte le Chiese, oue si adora l'Imagine di Maria: anche ne la Chiesa de' Letterati. Fù data la Dote à le Zitelle al Popolo; al Suffragio; & in S. Luigi de' Francesi.

L' Espositione del Santissimo Sacramento à San Carlo de' Catenari, & à Giesù, e Maria, solita d'ogni Seconda Domenica del Mese, con Musica, e Sermoni. Si cominciò da gl' Huomini la Visita de la Santissima Trinità de' Pellegri-

ni, per l'acquisto del derogato numero de le Visite per il Giubileo.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chicsa de la Concettione

de la Beata Vergine à li Cappuccini.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La Prima del Nome di Giesù, venne da Viterbo, con Sacco rosso, e Mozzetta di Corame nero, orlo rosso, Bordoncino ligato al fianco, Cappello dietro le spalle, e Berettino in Capo; due Lanternoni inargentati, vn' Asta con il nome di Giesù d'Argento, coperta di Velluto rosso chiodettato, simile à quelle de i Lanternoni, e Crocefisso: le Insegne de i Guardiani d' Argento; in numero gl' Huomini 45. con 12. Torce accese, e Donne 39. con Sacco rosso, Mozzetta nera, c Bordoncino conforme à gl' Huomini. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata, per quattro sere, come aggregata. Lasciò di Donatiuo 50. scudi.

La Seconda de' Battenti di San Giouanni Battista di Sermoneta, con Sacco bianco; tutti gl' Huomini scalzi, e circa 200. battendosi; due Lanternoni, Trombe à lo Stendardo di San Giouanni Battista, e Crocesisso scoperto con Musica. Furono gl' Huomini 245. con 50. Torce accese; e le Donne 220. con la loro Croce inargentata, portata à vicenda da trè Donzelle, con Rocchetti, e Ghirlande de' Fiori: accompagnata da li Frati Risormati di San Francesco. Li Signori Canonici Lateranensi, in numero di sette si portarono à riceuersa per la Via Flaminia, con il loro Clero, e Croci di Bronzo,

e Padiglioni, e con molti Fratelli de la loro Compagnia, come aggregata à quella Basilica. Con tal Comitiva su accompagnata à l'Ospitio de la Santissima Trinità de' Pellegrini, oue su riceuta consincontro di Torce su la Piazza del Monte de la Pietà, e poi à l'Ospitio gouernata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donativo Rubbia 20. di Grano, e scudi Cinquanta. Partirono ambedue benedette, e sodissatte

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 31 s. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 718. e Donne 436. Furono anche ristorati 116. Conualescenti.

LVNEDI' à li 9. Sua Santità tenne Concistoro Secreto nel quale prouide la Chiesa Arciuescouale di Corinto in partibus, vacata per la Promotione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Marescotti, de la persona di Monsignor Illustrissimo Francesco Martelli, destinato Nuntio in Polonia.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Sforza su prouista la Chiesa d'Oria, vacata per morte di Monsignor Rassaello de la Palma, de la persona di Monsignor Carlo Cuzolino.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Altieri su prouista la Chiesa Metropolitana di Vrbino, vacata per morte di Monsignor Calisto Puccinelli, de la persona di Monsignor Giouanni Battista Candiotti.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Portocarrero sù trasserito da la Chiesa di Durango ne l'Indie à quella di Guatimala, vacante per traslatione di Monsignor Illustrissimo

Giouanni Saenz, à quella di Mascala, Monsignor

Giouanni d' Ortega.

Da gl' Eminentissimi Signori Cardinali surono preconizzate le seguenti Chiese; cioè. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Virginio Orsino quella di Vses. Da l' Eminentissimo Signor Cardinal Pio quella di Praga. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Altieri quella di Sora. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Portocarrero quella di Panada. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Federico Colonna quella d' Acqui. Da l' Eminentissimo Signor Cardinale Alessandro Crescentio quella di Bertinoro. E da l' Eminentissimo Signor Cardinale d' Assia quella di Magonza, Saragozza, e di Iperboli.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 183. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 616. e Donne 402. Furono anche ristorati 127.

Conualescenti.

MARTEDI' à li 10. Per San Nicola di Tolentino si sece Festa ne la sua Chiesa de' Padri Risormati sopra à Piazza Grimana con bellissimo Apparato, e Musica: ne la Chiesa di Giesù, e Maria: & in Sant' Agostino de' Padri de la Cintura, con Musica, oue si Sermoneggiò, per l'Ottaua in Lode del Santo da diuersi Religiosi scelti trà le più saconde lingue, che si odano per i Pulpiti.

Andai per le quattro Chiese servendo le Com-

pagnie forastiere, di Viterbo, e di Sermoneta.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di Santa Maria, in Vallicella.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia de la Madonna Santissima del Rosario di Castel Nuouo con Sacco bianco, Lanternoni, Tiombes à lo Stendardo, e Musica al Crocessso, con vna Machina nel fine , portata da otto períone , oue era la Figura de la Madonna Santifima del Rosario miracolosa, in mezzo à quattro Colonne, che reggeano vna Cuppoletta bene adornata con Fiori, e Lumi: in numero gl' Huomini 262. con 86. Torce accese; e Donne 285. con la loro Croce inargentata, con 5. Donzelle intorno con-Rocchetti, e Ghirlande. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e condotta à l'Ospitio, fù cibata , & alloggiata per trè sere . Lasciò di Recognitione 15. Rubbia di Grano. Parti benedetta, e contenta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 247. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 561. e Donne 423. Furono anche ristorati 122. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 11. La Compagnia de' Macellari à la Chiesa de la Madonna de la Quercia diede la Dote ad alcune Zitelle, e vi si celebrò Fetta con Musica.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 400. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 470. e Donne 332. Furono anche ristorati 113. Conualescenti.

de' Lucchess Matteuccio Festarolo nel ponere la Tenda auanti la Chiesa, cascò, con la Scalaà l'inà l'indietro, e non morì, perche furono à tempo li Compagni à sostener la Scala pria che toccasse terra.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato nella Chiesa di Santa Maria.

de la Consolatione.

Entrò per la Porta Lateranense, e si adunò in Campo Vaccino vecchio la Compagnia di Vallecorsa de Regno con Sacco rosso, Lanternoni ordinarii, Bandiera, e Crocesisso vecchio; in numero gi Huomini 225. con 18. Torce accese, e Donne 195. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata. Lasciò di Elemosina 208. boccali d'Osio. Partì sodissatta, e benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 456. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 644. e Donne 418. Furono anche ristorati 113.

Conualescenti.

VENERDI' à li 13. Entrarono per la Porta del Popolo trè Compagnie. La Prima venne da Bagnaia, con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe a lo Stendardo de la Madonna del Confalone, e Musica al Crocesisso: in numero gl' Huomini 117. con 20. Torce accese, e Donne 101. cons Sacco bianco; e Croce inargentata, con cinque Zitelle attorno con Rocchetti, e Ghirlande. La Seconda venne da Chiozza, con Sacco bianco, e Mozzetta di Corame rosso, Bordoncino al fianco, con vua sola Croce scoperta, in numero d' Huomini 28. con 10. Torce accese, e due Preti à l' vi-

timo, e nel principio con due Tamburi. Incontrate, e riceute da quella del Confalone, e condotte à l'Ospitio surono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Donatiuo: la prima 70. scudi: e la seconda 300. Libre di Cera in tante Torce.

La terza fù la Compagnia di Sutri, con Sacco rosso sendardo, nè Bandiera, con vn puro Crocesisso, in numero gl' Huomini 200. con otto Torce accese, e Donne 230. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condottada l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata. Lasciò di Elemosina Rubbia 5. di Grano, e 50. Libre di Cera arsiccia. Partirono tutze trè contente, e benedette.

Ad ora di Vespero sù scoperto il Crocesisso Mira-

coloso in San Marcello.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 627. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 946. e Donne 750. Furono anche ristorati 129, Conualescenti.

SABBATO à li 14. Esaltatione de la Croce? Cappella Cardinalitia in San Marcello, oue l' Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino Decano distribuì le doti à molte Zitelle, date da la Compagnia del Santissimo Crocesisso, le quali andarono in Processione da la Chiesa à l'Oratorio. Si celebrò la Festa, e con bell' Apparato ne la Chiesa de la Croce de' Lucchesi, oue surono scoperte in parte le Pitture de la Sussitta, colorite da l'eccellente mano di Giouanni, e Filippo Gherardi Lucchesi; che ne l'Ouato di mezzo rappresenta Sant'

Sant'Elena con la Croce ne le Mura di Gerosolima: con Musica, guidata dal Signor Foggia, e si diede la Dote à molte Zitelle Nationali. Festa ancora ne la Chiesa di Santa Croce in Gierusalemme, oue si mostrarono più volte le Reliquie.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato in Sant' Andrea de la Valle.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia di San Giouanni Decollato di Toscanella, consacco nero, anche le Donne, con vna sola Croce; in numero gl' Huomini 200 con 20. Torce accese, e Donne 125. Incontrata dal Mandataro, e riceuta da quella de la Misericordia, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo vna Pianeta, & vn Paliotto di Broccato giallo.

Entrò per la Porta di San Giouanni Laterano, e fece la comparta in Campo Vaccino vecchio la Compagnia de la Madonna Santissima del Rosario di Giuliano de' Signori Saluiati, con Sacco bianco, e con vno Stendardo ordinario, e Crocesisso; in numero gl' Huomini 205. con 12. Torce accese, e Donne 175. con la loro Croce inargentata. Incontrata da' Signori de la Compagnia del Rosario, come aggregata; & inuiata poi à l'Ospitio de la Santissima Trinità; oue sù riceuta & alloggiata per trè sere, e vi lasciò di Elemosina Rubbia. 10. di Grano, e 20. Barili di Vino. Partirono benedette ambedue, e sodissatte:

Nel'Ospitio de la Santiss. Trinità furono riceuti di prima entrata 733. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 1327. e Donne 1918. Furono anche ristorati 149. Conualescenti.

## SETTEMBRE.

DOMENICA à li 15. Si fece Festa à la Minerua, per l'Apparitione de l'Imagine di San Domenico di Suriano. L' Espositione del Santissimo fù à le Stimmate: à la Chiesa de la Morte, & Oratione : à Sant' Orfola : & á la Maddalena de' Padri Ministri de gl'Infermi, con Musiche, e Sermoni,

solite de le Terze Domeniche d'ogni Mese.

Il giorno doppo Vespero si sece la degna, e diuota Processione de li Fratelli de la Santissima Trinità, per l'acquisto del dispensato numero de le Visite per il Ginbilco; andando da la Chiesa de la Santissima Trinità per la Lungara à la Basilica di San Pietro in Vaticano; tanto li Fratelli scritti, quanto li non scritti; tanto quelli senza Sacco, quanto con il Sacco rosso, che surono più di mille, e frà tutti più di quaranta mila, tutti Processionalmente, che durò più di quattro ore; guidata da l' Eccellentissimo Signor Prencipe Don Gaspare Altieri, come Duce, e Capo, con quattro Lanternoni, due Stendardi, vna gran Bandiera, Trombe, e poi Musica al Crocesisso, portato da trè Prelati à vicenda, cioè da Monsignor Illustrissimo Spinelli, Strozzi, e Visconti; e nel ritorno da mè solo: due Tronchi di Croce, portati da Caualieri; & à l' vltimo di essa otto Eminentissimi Signori Cardinali, e 30. Prelati, e numerosa quantità de' Caualieri, tutti con il Sacco: & in fine li Signori Guardiani, e Primicerio. In San Pietro in quel giorno furono mostrate da' Signori Canonici 12. volte le trè più infigni Reliquie, Lancia, Croce, e Volto Santo di Nostro Signore Giesù Cristo: Oue fù tanta la gran calca, che à l'entrare de le Porte non potè fare di meno restarni oppresso

vn Capitano Spagnuolo, già Offitiale in Orbetello, e dentro la Chiesa vi sù chì l'osseruò sempre piena,

e pure è grande assai.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 255. Pellegrini, trà iluomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1094.e Donne 762. Furono anche ristorati 134. Conualescenti.

Et à le 24. Ore termino l'Indulgenza, che si compiacque Sua Santità di concedere à li Fratelli, scritti, e non scritti de la Santissima Trinità, cioè

per gl' Huomini.

LVNEDI' à li 16. Cominciarono le Donnes la visita de la Santissima Trinità de' Pellegrini e di San Pietro in Vaticano, per l'acquisto del detto Giubileo; tanto Sorelle scritte, quanto non scritte ne la Compagnia de la Santissima Trinità de' Pellegrini.

L' Eminentissimo Signor Cardinale Rocci parti

per diportarsi à la sua Villa in Frascati.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Orzcorrenti su adorato ne la Chiesa del Giesu Casa Professa.

Entrarono per la Porta del Popolo cinque Compagnie. La Prima venne dal Mongioni con Sacco nero, anche le Donne, Lanternoni, Stendardo, e Cioce; in numero gl' Huomini 55. considere accese, e Donne 42. con la loro Croce. Incontrata, e ricenta da quella de la Morte; e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè se le Lasciò di Donatino scudi 25.

La Seconda fù la Compagnia di Formello con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo 336 SETTEMBRE.

de la Madonna, e Musica al Crocesisso, in numero gl'Huomini 106. con 38. Torce accese, e Donne 80. con Croce inargentata, e 6. Donzelle, con Ghirlande, e Rocchetti. Incontrata, e riceuta da quella del Consalone, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 50.

La Terza fù la Compagnia del Santissimo Sacramento di Sant' Angelo di Sermoneta, con Sacco rosso, Lanternoni, Stendardo, e Musica al Crocesisso, in numero gl'Huomini 90. con 16. Torce accese, e Donne 49. con la loro Croce. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento di San Pietro, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Recognitione

scudi quaranta.

La Quarta venne da l' Oriolo, vnita con i Luoghi conuicini con Sacco turchino, aggregata à quella del Rosario, con Lanternoni, e Stendardo de la Madonna Santissima del Rosario, con Musica al Crocesisso bello; Incontrata da' Signori de la Compagnia del Santissimo Rosario, & inuiata à l'Ospitio de la Santissima Trinità. Furono gl'Huomini 161. con 26. Torce accese; e Donne 146. con la loro Croce, attorniata da sette Donzello ben vestite, con Rocchetti, e Ghirlande. Fù accompagnata da' Padri Risormati di San Francesco. Fù cibata, & alloggiata per trè sere, como non aggregata. Lasciò di Elemosina Rubbia 9. e mezzo di Grano.

La Quinta fù la Compagnia del Crocefisso di Leprignano, con Sacco nero, Lanternoni, Stendardo con San Gregorio Papa, e San Michele,

con Trombe auanti: al Crocefisso portato da trè Monaci Benedettini à vicenda, e due altri di Guardia, vi era il concerto de' Pifari, e cinque Voci di Musica. Furono gli Huomini 246. con 30. Torce accese, e Donne 224. la più parte con vn Telo di Lino in Capo, con la loro Croce inargentata, accompagnata da 7. Donzelle con Rocchetti, e Ghirlande, e due Teste di Morto in mano à le due, che andauano da i lati de la Croce. A la fine de gl'Huomini veniua portata vn' Imagine de la Madonna. Santissima Miracolosa, colorita in Tauola con Cornice indorata; & à l'entrare de la Porta fù salutata, con lo sparo di 12. Mortaletti. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in S. Marcello, con l'interuento de' Signori Duchi Guardiani, e condotta à la Chiesa, e doppo à l'Ospitio; fù gouernata, & alloggiata per trè serè. Lasciò di Donatino scudi 80. Partirono tutte benedette, e sodisfatte

Giuseppe Francesco Borri, che ancora assisteua. à la cura de l'Eccellentissimo Signor Duca d'Estrees, cadde anmalato.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 214. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 690.e Donne 488. Furono anche ristorati 127. Conualescenti.

MARTEDI' à li 17. La matina per Notificatione sù auuisato à ciascuno, che Confessato, e Communicato hauesse visitato una sol volta le quattro Basiliche principali, e la Chiesa de le Stimmate nel giorno de li 23. ò in quello de li 24. Sua Santità gli concedeua l'acquisto de la

Vu

pienissima. Indulgenza: del Santo Giubileo , come

se per trenta.

Ne la Chiesa de le Stimmate si fece bella Festa » e diuota , con Apparato, e carico d' Argenteria. l'Afrare - oue era esposto il Sangue pretioso del Serafico Padre San Francesco; con Musica eletta, guidara dal Signor Antimo Liberati, che durò per autra l'Ottava, si come li Sermoni in Lode del Sanro, che su esagerara da le migliori, e più erudite lingue de' Chiostri di Roma. Cioè à li. 18. dal Padre Vbertino Carrara de l'Illustrissima Compagnia. di Giesh , la marina ; e la sera dal Padre Frà Michele Fontanarosa de l'Ordine de' Predicatori. A li 19: dal Padre Maestro Frà Tomaso Luigi Francauilla: Domenicano la matina; e la sera dal Padre Maestro Fantoni Castrucci Carmelitano, Predicatore anmuale à la Traspontina. A li 20. dal Padre Mutio Vitelleschi de la sudetta Compagnia di Giesù la la marina; e la sera dal Padre Frà Ignatio Sauini: Minore Osseruante. A li 21. dal Padre Frà Tomaso Simoni Agostiniano la matina ; e la sera dal Padre Frà Vitale da Guastalla Predicatore annuale in-Araceli auanti la Processione. Ali 22. Domenica: la sera col Santissimo esposto, dal Padre Don Caezano Loiani Teatino. A li 23. Lunedì col Santissimo esposto dal Padre Frà Costanzo Cammillotti de l' Ordine de' Padri di Sant' Onofrio la mazina; e la sera dal Padre Don Gio: Battista Arata Teatino , Consultore de la Sacra Congregatione. de' Riti, e de l'Indice. Il Magistrato Romano vi presentò un Calice, e quattro Torce. Si sece-Festa anche à le altre Chiese de l' Ordine del Serafico Padre: San: Francesco. MC

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 283. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 523. e Donne 401. Furono anche ristorati 150. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 18. Quattro Tempora.

Per San Tomaso di Villanuoua si fece festa solenne ne la Chiesa di Sant' Agostino con Musica.

à quattro Cori, e con buone voci, guidata dal
Signor Giansetti. Si celebrò anche ne la Chiesa de'
Padri Agostiniani Lombardi del Popolo; e ne le due
Chiese de li Padri Agostiniani Scalzi.

L' Archiconfraternità di San Giuseppe sopraà San Pietro in Carcere de' Falegnami andò per lequattro Chiese in Processione, derogatoli il numero da Sua Santità, per l'acquisto del Santo Giubileo, con quella Visita, e con due altre à suo commodo.

Si portò Sua Santità la matina, con il solito Corteggio positiuamente, e quasi à l'improuiso à la Vissita de la Chiesa, e de l'Ospitio de la Santissima. Trinità de' Pellegrini, e con suo gusto vidde, & osseruò l'esattezza di quel Seruitio.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato ne la Chiesa di San Nicola di Tolentino à Capo le Case.

Entrarono per la Porta del Popolo quattro Compagnie. La Prima de la Morte di Monte Castello, Diocese di Todi, con Sacco nero, Lanternoni, Stendardo, e Croce liscia; in numero gl' Huomini 72. con 16. Torce accese, e Donne 57. con la loro Coce liscia. Incontrata, e riceuta da quella de la Morte, e condotta à l'Ospitio Vu 2 sù

SETTEMBRE.

fù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di

Regalo scudi 40.

La seconda venne da Pianzano di Valentano, con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Crocessiso; in numero gl' Huomini 112. con 34. Torce accese; e Donne 138. con la loro Croce inargentata. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata, come aggregata, per quattro sere. Lasciò di Donatiuo scudi 42.

La terza del Santissimo Sacramento di Scrosano, con Sacco bianco. Lanternoni, Stendardo nuouo, e bello. Croce liscia, e concerto di Pisari al Crocesisso: in numero gl' Huomini 214. con 44. Torce accese, e Donne 152. quasi tutte con Teli di Lino in capo; con trè Zitelle, con Rocchetti, e Ghirlande attorno à la loro Croce inargentata. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata, per quattro sere, come aggregata. Lasciò di Ele-

mosina scudi 50.

La quarta sir la Compagnia del Crocessiso di Acquapendente con Sacco nero, Lanternoni, Stendardo, e Crocessiso; in numero gl' Huomini 117, con 12. Torce accese, e Donne 84, molte col Sacco, e tutte in forma di Pellegrine, con Mozzetta di pelle nera, Bordone, e Cappello dietro le spalle, con la loro Croce liscia. L'accompagnauano sei Frati de' Santi Apostoli, & otto Preti. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocessiso in San Marcello, con l'Interuento de' Signori Duchi Guardiani, e condotta à l'Ospitio sù gouernata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Rea

34 I

cognitione scudi 33. Partirono tutte sodisfatte p

c benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 402. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alsoggiati, Huomini 1596.e Donne 1254. Furono anche ristorati 1516. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 19. L' Eminentissimo Signor Cardinale Federico Colonna s'incaminò à la volta

di Perugia sua Patria.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia de la Madonna Santissima del Confalone di Rocea Antica, con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 134. con 36. Torce accese; e Donne 138. incluseui otto Zitelle, con Rocchetti, e Ghirlande, vicino à la loro Croce inargentata. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere Lasciò di Donatiuo 60. Piastre: e parti benedetta, e sodisfatta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 482. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1598. e Donne 1192. Furono anche ristorati 132. Conualescenzi.

VENERDI' à li 20. Vigilia, e Quattro Temporadi Magistrato Romano presentò vn Calice, e quattro Torce à la Chiesa di Sant' Eustachio: la cui sesta sui celebrata con buon' Appararo, e Musica scelta guidata dal Signor Antonio Massini.

Douea entrare per la Porta del Popolo la Compagnia de la Madonna Santissima del Confalone di Campoli, con Sacco bianco, Lanternoni, Steudardo, è Crocesisso, in numero gl' Huomini 67. con 16. Torce accese, e Donne 10. mà non sece l'entrata per la pioggia. Fù riceuta da quella del Consalone à l'Ospirio, e sù cibata, & alloggiata per trè sere; Non lasciò Elemosina.

Entrò per la Porta Lateranense, e sece la comparsa in Campo Vaccino vecchio, e non temè la pioggia la Compagnia del Rosario di Ciuita di Chicti, con Sacco bianco, e Mozzetta di seta nera, con vn Rosario bianco dipinto attorno, con Lanternoni, Bandiera bianca, e nera, & vno Stendardo con la Madonna Santissima del Rosario impressaui, con Trombe auanti, e con il suo Crocessso, in numero gl' Huomini 225. con 40. Torce accese, e Donne 251. Incontrata da' Signori de la Compagnia del Rosario, come aggregata, & inuiata à l'Ospitio de la Santissima Trinità, oue sù cibata, & alloggiata per trè sere gratis. Partirono ambedue contente, e benedette.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore corren-

ti fù adorato ne la Chiesa di Sant' Agostino.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 495. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huominii 871.e Donne 724. Furono anche ristorati 130. Conualescenti.

SABBATO à li 21. Quattro Tempora. S. Matteo Apostolo, & Euangelista. La Festa sù celebrata ne la sua Chiesa in Merulana. Fù celebrata anche ne la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini da li Nouitij Fratelli de la Compania, con bell'Apparato, e Musica; e sù data la Dote ad alcune Zitelle.

Andò

Andò la Compagnia de' Falegnami ascritta in San Giuseppe sopra San Nicola in Carcere processionalmente per le quattro Chiese derogatoli il numero da Sua Santità, per l'acquisto del Santo Giubileo con quella Visita, e due altre à suo commodo.

Si fece la Processione à le Stimmate del Sangue di San Francesco sù le 22 ore, portato dal Padre Reuerendissimo Francesco Maria da Bologna Generale de Francescan Minori Osseruanti, e Risormati; e su accompagnato da Padri Cappuccini; da Padri Conuentuali; Santi Cossmo, e Damiano; da gl' Osseruanti; da Risormati; e da l'istessi Fratelli; e nel passare da le Reuerende Monache di S. Chiara, entrò in Chiesa, e le sù cantato un Mottetto da le migliori voci di quelle Suore.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia del Crocessso di Monte Fiascone con Sacco nero Muomini, e Donne, con segno in petto, e Bordone à la mano; con Lanternoni, Bandiera prestata con Trombe d'auanti, e Musica al Crocessso; in numero gl' Huomini 156 con 14. Torce accese e Donne 181 con la loro Croce. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocessso in S. Marcello, con l'interuento de Signori Duchi Guardiani, e condotta à la Chiesa, d'indi à l'Ospitio, su gouernata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 60. Parti benedetta, e contenta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 447. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 766. e Donne 518. Furono anche ristorati 136.

Convalescenti.

DOMENICA à li 22. Festa solenne, e bella ne la Chiesa d' Araceli, oue si fece Cappella Cardinalitia, per la Beatificazione, già feguita à li 30. di Giugno, di Frà Francesco Solano Minore Offeruante. Vi sù Musica à due Cori, guidata dal Signor Antonio Masini; e si vdirono Panegirici per tutta va' ottaua . L' Apparato de la Chiesa vnisorme, e vago; quello de la Facciata di Tela tinta in Cremesi, fingendo Damasco; Ripartiti li Miracoli del Beato dentro, e fuori, in tanti Quadri à chiaro, e scuro. Ne l'istesso giorno fù scoperta la Cappella rinouata, Ius Patronato de' Signori Astalli ; & à spese de' Benefattori resa maestosa, e vaga à stucchi dorati, disegnata dal Pittor Antonio Ghelarde; e postoui in mezzo il Quadro del Beato Francesco Solano, pittura del medesimo.

L'Espositione del Santissimo sù in Santa Maria in Campitelli, solita d'ogni quarta Domenica con

Musica, e Sermone.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa de' Santi Quaranta, Compagnia de le Stimmate; oue per li due giorni seguenti vi sù l'Indulgenza del Santo Giubileo, motificata a' 17. del corrente.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 277. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 781. e Donne 626. Furono anche ristorati 137. Con-

nalescenti.

LVNEDI'à li 23. L'Eccellétiss. Sig. Duca d'Estrees Ambasciator di Francia passò à l'aria d'Albano, per terminare la sua coualescenza; e Francesco Giuseppe Borri sù conosciuto suori di pericolo del suo male.

En-

Entrarono per la Porta Lateranense trè Compagnie. Le prime due vnite, venute da Cora, fecero la comparsa in Campo Vaccino vecchio, e passarono per il Campidoglio, come suddite del Popolo Romano. La prima de la Madonna Santissima del Carmine, con Sacco bianco, e Mozzetta lionata. El'altra de la Madonna de i Sette Dolori, con-Sacco lionato; due Lanternoni, vna Bandiera, ciascuna il suo Stendardo, con Trombe, e 5. Fedeli del Popolo Romano; ciascuna il suo Crocessso, e Musica. Vna sola Croce profilata d' Oro à tutte le Donne. In numero gl' Huomini 513. con 40. Torce accese; e Donne 307. vestite à l'vso loro. Aggregate, & incontrate da la Compagnia de la Madonna del Pianto, e condotte à l'Ospitio de la Santissima Trinità, furono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono vnitamente di Elemosina Rubbia 10. di Grano; 24. Barili di Vino; 30. Libre di Cascio; 115. Libre di Carne salata in tanti Presciutti; e 100. Boccali d'Olio.

La terza venne da Foggia, con Sacco bianco, e molti con Mozzetta nera, con vna sola Bandiera; in numero gl' Huomini 58. con 8. Torce accese; e Donne 9. Incontrata da alcuni Fratelli de la Santissima Trinità medesima, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata, come non aggregata, per trè sere gratis.

Entrarono per la Porta del Popolo cinque Compagnie. La prima fù quella di Sant' Alberto, detta de la Morte di Firenze, con Sacco nero, Mozzetta di Corame nero, e segno in petto; due Lanternone à la Fiorentina, Stendardo di Sant'Alberto, e Crocefisso; in numero d'Huomini 72 con 14. Torce accese-

 $\mathbf{X}\mathbf{x}$ 

Incontrata, e riceuta da quella de la Morte, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 25. Piastre, & vna Pianeta nera, & oro, di valore di 20. scudi.

La seconda sù quella de la Misericordia di Nepe, con Sacco nero, due Lanternoni, vn Tronco di Croce nero, & argentato, e Crocesisso con Trombe, e Musica, in numero gl' Huomini 172. con 20. Torce accese, e Donne 122. Incontrata dal Mandataro, e riceuta da quella di San Giouanni Decollato. Condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per

nè scre. Lasciò di Regalo 60. scudi.

La terza venne da Rignano, con Sacco bianco, Lanternoni, Bandiera, e Trombe à lo Stendardo, ouc era dipinto il Crocefisso Miracoloso, portato da trè Persone; e nel fine de gl' Huomini vna Madonna ben vestita, portata da quattro sopra vn Palchetto, similmente con Musica: in numero gl' Huomini 120. con 54. Torce accese, e Donne 126. con-5. Donzelle vestite galanti, con Rocchetti, e Ghirsande, vicino à la loro Croce inargentata. La quarta venne da Bassiano, con Sacco bianco, Bandiera, Lanternoni, e Trombe à lo Stendardo, con vua-Madonna portata da quattro con Musica: in numero gl' Huomini 144. con 20. Torce accese, e Donne 122. Incontrate ambedue, e riceute da quella del Confasone, e condotte à l'Ospitio furono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Donatiuo: quella di Rignano scudi 50. e quella di Bassiano 6. Rubbia di Grano, e 30. Boccali d' Olio.

La quinta del Santissimo Sacramento di Santa Maria di Sermoneta, con Sacco turchino; Stendardo del Santissimo Sacramento; e Croccisso; in numero

gl' Huo-

gl' Huomini 94. con 10. Torce accese, e Donne 21. Incontrata, come aggregata, da li 8. Mandatarij de la Compagnia de la Madonna Santissima del Rofario de la Minerua, con Padiglione, e Candelieri; & accompagnata à l'Ospitio de la Santissima Trinità, fù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Elemosina scudi 40. Partirono tutte cinque benedette, e contente.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 373. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 907. e Donne 602. Furono anche ristorati 138.

Conualescenti.

MARTEDI' à li 24. La Maestà de la Regina di Suetia doppo la Visita de le quattro Basiliche, si portò à la Chiesa de le Stimmate, per compimento de la pienissima Induigenza, concessa da Sua Santità, come fù aquisato à li 17.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato ne la Chiesa di S. Eustachio.

Entrò per Porta Angelica la Compagnia del Santissimo Sacramento di Monte Rosi, con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo, e Musica al Crocefisso: in numero gl' Huomini 78. con 16. Torce accese; e Donne 53. con Croce inargentata. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento di San Pietro, e condotta à l'Ospitio, fù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo scudi 42.

Entrarono per la Porta del Popolo quattro Compagnie. Le prime trè erano diuerse, mà entrarono vnitamente, e vennero d'Anagni. La prima con-Sacco turchino, Lanternoni, e Trombe à lo Stendardo

dardo de la Madonna Santissima di Loreto, e Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 168. La Seconda con Sacco bianco, Stendardo de la Madonna Santissima de l'Annunciata, e Crocesisso con Musica; in numero gl' Huomini 92. E la terza con Sacco rosso, con lo Stendardo del Santissimo Sacramento, Musica al Crocesisso, con telo d' Oro, e rosso sopra; in numero gl' Huomini 105. con 64. Torce accese, in tutto; e le Donne, con vna. Croce, tutte insieme 250. compreseui otto Donzelle, con Ghirlande, e Rocchetti. Incontrate, e riceute da quella de la Santissima Trinità, e condotte à l'Ospitio, furono cibate, & alloggiate per quattro sere, come aggregate. Lasciarono di Recognitione, Rubbia 25. di Grano, e quattro Vitelle campareccie.

La quarta venne da Sermoneta, detta de la Carità, con Sacco nero, Lanternoni, Stendardo, e Crocefisso; in numero gl' Huomini 93. con 20. Torce accese; e Donne 70. incluseui 7. Donzelle, ben vestite, con Rocchetti, e Ghirlande, attorno à la loro Croce inargentata. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello, con l' interuento de' Signori Duchi Guardiani, sù condotta à la Chiesa, dopoi inuiata, à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè serè. Lasciò di Donatiuo scudi 40. Partirono tutte con-

tente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 286. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1183. e Donne 832. Furono anche ristorati 150. Conualescenti,

349

MERCOLEDI' à li 25. La matina di buon' ora-Monsignor Illustrissimo Franceico Martelli si partì per Polonia ad esercitare la sua Nuntiatura.

La Maestà de la Regina Cristina di Suetia si portò

à la Visita de le quattro Basiliche principali.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 265. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 327. e Donne 441. Furono anche ristorati 166. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 26. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa de' Santi Cosimo, e Damiano in Campo Vaccino vecchio.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima del Santissimo Sacramento di Frascati, con Sacco bianco, Lanternoni inargentati, Trombe à lo Stendardo, oue era da vna parte il Santissimo Sacramento, e da l'altra la Resurrettione; e Musica al Crocesisso, accompagnata da Padri Cappuccini, con quattro spari di Mortaletti à l'entrare de la Porta; in numero gl'Huomini 273 con 100. Torce accese; e Donne 288. compreseui 18. Zitelle, con belli Sottanini, Rocchetti, e Ghirlande, vicino à la loro Croce inargentata. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso, e condotta à la Chiefa , e poi à l'Ospitio , sù cibata , & alloggiata per trè fere. Lasciò di Regalo scudi 80.

La feconda de la Madonna Santissima del Confalone, similmente venuta da Frascati, con Sacco bianco, Lanternoni, Tamburi, e Trombe à lo Sua Santità si compiacque la sera di dichiarare quattro Nuntij straordinarij per li Trattati di Pace; E surono. A la Sacra Imperial Maestà di Cesare Monsignor Illustrissimo Luigi Beuilacqua Ferrarese, già Gouernatore di Roma. A quella di Luigi il Cristianissimo Monsignor' Illustrissimo Pompeo Varese Romano, già Nuntio in Venetia. A quella di Carlo il Cattolico Monsignor' Illustrissimo Pietro Alberini Romano, già Nuntio in Turino. Et al Luogo del Congresso, Plenipotentiario per Sua Santità. l' Arciuescouo di Rauenna Monsignor' Illustrissimo Lorenzo Guinigi Lucchese.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 223. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 774. e Donne 419. Furono anche ristorati 160.

Conualescenti.

VENERDI' à li 27. Ne la Chiesa de' Santi Cosimo, e Damiano in Campo Vaccino vecchio sù

35 £

fu celebrata la Festa, con Musica, e con Apparato. E per li medesimi Santi anche ne la Chiesa de' Barbieri à li Cesarini.

L' Eminentissimo Signor Cardinale Gastaldi, & altri Eminentissimi Porporati vscirono di Roma

à Villeggiare .

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima su di San Francesco, venuta da Venetia, con Sacco biscio. Mozzetta, e Cappello biscio incerati, con lo Scudo de la Morte in petto, scalzi, e coperto il volto, con il solo Crocesisso; in numero gl' Huomini Ciuili 18., & 8. altri solamente con Sacco curto biscio, coperto il volto, e scalzi, che portauano quattro Torcioni da 12. e quattro Cerij da 25 Libre l' vno. Fù incontrata, e riceuta da quella de le Stimmate, e condotta al loro Ospitio su gouernata con la solita Carità, & alloggiata per trè sere. Lasciò per Regalo le Cere sudette.

La seconda sù di Santo Stesano da Siena, consistacco bianco, e Cordone rosso, Mozzetta nera, orlo rosso, con il Bordone à la mano, senza Stendardo, e senza Crocesisso, mà per loro Guida portarono vna Statuina, Figura di Santo Stesano d'Argento, sopra vn'asta; gl' Huomini surono 520 con otto Torce accese; e le Donne 720 con Sacco, e Mozzetta nera. Fù incontrata, e riceuta da quella di Santa Caterina da Siena Nationale à Strada Giulia, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 35. Piastre a partirono benedette, e sodissatte.

La sera morì, quasi di morte improuisa, Monsignor Illustrissimo Alessandro Rinuccini Fiorentino, SETTEMBRE.

Chierico di Camera, Presidente de le due Dogane, Terra, e Mare, e de la Grascia.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 443. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 818. e Donne 471. Furono anche ristorati 144. Conualescenti.

SABBATO à li 28. Il Giorno doppo definaré fù fatta la prima nobilissima funtione, per dare l' Abito de lo Spirito Santo à trè Prencipi Romani. Cioè à l' Eccellentissimo Signor Don Flauio Orsini Duca di Bracciano . A l' Eccellentissimo Signor Don Lodouico Colonna de' Conti Duca Sforza Et à l' Eccellentissimo Signor Don Filippo Colonna Prencipe di Sonnino. Se bene, questa douerebbe dirsi seconda, poiche la prima funtione sù il Venerdi antecedente à li 27. quando trasferitisi li trè Prencipi sudetti al Palazzo de l' Eccellentissimo Signor Duca di Niuers, furono dal medesimo creati Caualieri di San Michele, con le solite cerimonie, prostrati auanti à lui, che staua à sedere coperto, dando loro due colpi di Spada nuda sù la spalla destra, e sinistra, con le parole, che suol proferire il Rè in fimili funtioni.

In questa gloriosa, e nobile funtione sostenne la vece del Rè Gran Maestro de l'Ordine, l'Eccellentissimo Signor Filippo Giuliano Mazzarino Mancini Duca di Niuers, Parì di Francia, e Caualier Commendatore de gl'Ordini di Sua Maestà. Sostenne quella di Cancelliere Monsieur de Maries. Quella di Secretario Monsieur de Sandrier. Quella di Mastro de le Cerimonie Monsieur de la Busiere. E quella di Gran Tesoriere Monsieur Taillauac:

Non

Non essendo potuti venire i Principali di questo Cariche, per non potersi allontanare da la Corto del Cristianissimo.

Da Enrico Terzo de la Casa Valesia sù istituito quest' Ordine sublime di Caualleria, non solo perche nel dì dedicato à la scesa de lo Spirito Santo in forma di Lingue sopra gl'Apostoli, l'Anno 1573. sù eletto Rè di Polonia; e perche ne l'Anno seguente nel medesimo giorno successe al Regno di Francia, per la Morte di Carlo Nono suo Fratello; Mà perchè sperò di ridurre in tal modo i Capi de l'Eresia al Grembo de la Chiesa Cattolica, essendo quest' Ordine vn grado necessario, per salire à le prime Cariche, e Dignità de lo Stato. Il numero del Colleggio è di Cento, non compresoui il Rè. Si chiamarono dal principio, e si chiamano oggidì Caualieri Commendatori, ancorche le Commende non si stabilissero per le oppositioni del Clero.

Passiamo à le Funtioni del Sabbato. Portatisi di nuouo li trè già Caualieri di San Michele al Palazzo del Serenissimo di Parma, one risiede l' Eccel-Ientissimo Signor Ambasciatore di Francia; Luogo eletto da l' Eccellentissimo Signor Duca di Niuers, come più commodo al viaggio de la Chiefa di San Luigi. Quiui vestitisi de l' Abito de' Nouitij, con Cappotto curto di Velluto nero, tutto coperto di Ricamo, con Bauaro grande à l'antica, ricoperto ciascuno di pretiose Gemme di tutte le sorti, presero al tocco de le 22. Ore la marchia, quale cominciò con Tamburi, e Trombetti, e Pifari, in buon numero, con Giubbe bene ornate, continuamente facendo sentire i loro concerti armoniose à quei Popoli, che in sì gran numero erano con-Υv corfi

corsi per le strade, e per le senestre nobilmente apparate, à vedere si maestosa, e vaga Comparsa. Succedeuano à questi li trè Caualieri, vno doppo l'altro, accompagnati da la loro Corte, e ciascuna per ordine gli precedeua. La Prima era quella de l'Eccellentissimo Signor Prencipe di Sonnino, formata di 26. Palastrenieri, due Decani, sei Cocchieri, & 8. Paggi: la Liurea era di Damasco nero, & il Giubbone di Amuer verde, à siori di seta argentina, e gialla in Oro; e li Paggi, oltre à le varie settuccie à le Calze, i Giubboni erano di Broccato d'Oro, & i Feraioli di Nobiltà nera con fasce di Broccato, e pennacchiera bienca, e color d'Oro: le Tracolle de' Palastrenieri ricamate à color di Perle, e d'Oro: à tutti Calze di Seta verde.

La Seconda Corte era quella de l' Eccellentissimo Signor Duca Sforza, pure di 26. Palafrenieri, con Giubboni di Amuer turchino, à fiori di color d' Oro, Calzoni di Damasco nero con settucce di diuersi colori; Tracolla ricamata di turchino, e d' altri colori; Calzette di Seta turchine à tutti; due Decani vestiti di nero, otto Gocchieri, e diece Paggi con Giubboni di Broccato turchino siorato d' Oro, Calzoni di Damasco nero, increspati conpiume bianche, e turchine à li Cappelli: li Feraioli di Amuer nero, foderati del medesimo Broccato de i Giubboni.

La Terza Corte era quella de l'Eccellentissimo Signor Duca di Bracciano, di 24. Palafrenieri, vestiti di Panno lionato di Spagna, con sasce di Velluto di color vario, arabescate, e con l'Impresa de la sua Casa, con Giubboni di Velluto, e con le Mostre de' Feraioli di Broccato d'Oro, con varie fettuccie à li Calzoni, Tracolle del Panno medesimo, lauorate con Seta, & Oro di più colori : e Calsette di Seta turchine à tutti; sei Cucchieri, e 10. Paggi con Calze trinciate de l'istesso Panno, e Guarnitione, mà con Giubboni di Lama turchina, de la quale crano fatti tutti li Pendoni de le loro Spade (che di tutte le trè Corti erano indorate) con Piume bianche, e turchi-

ne al Cappello.

Doppo le Liuree de li trè Caualieri, seguiua. la Corte de l' Eccellentissimo Signor Duca di Niuers, che era di 36. Lacchè con Giubba di Scarlattino di Londra, guarnita di Trina d'Oro, e d' Argento, e di vn piedino incarnato, e verde; con Calzoni di Amuer colorato, con fettucce da piedi differenti. Quindeci Paggi, con Calzoni d' Ormesino color di Perla, Merlettati d' Oro, e di Argento, guarniti di Fettucce, tutti diuerse; con. Giubboni di Broccato d' Oro, e d'Argento fiorato, Merlettati d' Argento, e d' Oro, con Mantello nero, foderato di Lastra d' Argento, Pendoni diuersi da quelli de li Lacche; c Piume diuerse à li Cappelli: e quattro Cocchieri. Tali furono l'Equipaggi à Liurea de le quattro Corti.

Doppo de quali seguiuano li Corteggi de Gentilhuomini di ciascuno per ordine, che furono numerosi : e de quali il Primo sù l' Eccellentissimo Signor Prencipe di Sonnino . Secondo l' Eccellentissimo Signor Duca Sforza; E Terzo l' Eccellentissimo Signor Duca di Bracciano, ciascuno vestito, come hò descritto. Occupana il quarto luogo 1' Eccellentissimo Signor Duca di Niuers, vestito con la Clamide de l' Ordine, di Velluto nero,

356 con longa Coda, Ricamato à l'incontro à fiamme d' Oro, e d' Oro ricamate l' Imprese, e le Diuise de l'Ordine, con Cordoni pendenti da vna gran-Collarina verde; il tutto à Ricamo d' Oro, e d' Argento. Pendea dal Collo la Collana grande de l'Ordine, larga due dita, e di 32. Pezzi d' Oro, conl'istesse Imprese, e Diuise sudette; & vn' altra Collarina d' Oro, da la quale pendea la Croce de l' Ordine, smaltata di bianco, con vn filetto d' Oro à l'intorno, & impressa in vna parte la Colomba, fimbolo de lo Spirito Santo, e ne l'altra l'Imagine di San Michele Arcangelo. Veniua Sua Eccellenza seguito da li quattro sudetti Rappresentanti. E li trè Canalieri, oltre il Cappottino descritto, pieno di Gioie, vestiuano di sotto, Giubbone, e Calzoni di Tela d' Argento increspati à l'antica, à la Reale, guarniti riccamente di Merletti di Argento, e di finissime Fettucce; Calzette lunghe di Seta color di Perla, Cappello di Velluto nero, similmente increspato, con Piume bianche, & vn Airone in mezzo di color nero, & il rinoltato pieno di Diamanti, & altre Gioie pretiose. Appresso sì nobile, & infigne Assemblea di Canalieri, veninano le Carrozze di Ciascuno. La Prima era quella de l' Eccellentissimo Signor Duca di Niuers à l'vso moderno, con intagli tutti posti ad Oro, & il Carro, e la Cassa crano di non molta grandezza. Doppo il Cocchio de l' Eccellentissimo Signor Ducadi Bracciano, tutto posto ad Oro. Presso la Carrozza de l' Eccellentissimo Signor Duca Sforza. di Velluto nero ricca d' Oro. E la più vaga era la quarta de l' Eccellentissimo Signor Prencipe di Sonnino di Velluto nero, e ricamo d' Oro, stimata

la più

la più galante. E poi per ordine sopra 20. altre de medesimi quattro Prencipi, e molte altre

di Correggio.

Si partirono così dal Palazzo de l' Eccellentissimo Signor' Ambasciatore di Francia à piedi, tirando per la Via diritta à San Panteleo; di qui si portarono in Piazza d'Agona, e per la parte di Sant' Agnese, suoltarono doppo la Guglia, & entrati in Piazza Madama si presentarono à la Chiesa di San Luigi, la cui facciata era così bene adornata, che per vna simile Funtione non sò, se si fosle potuta più riccamente guarnire con Arazzi, di disegno di Raffaello, e Damaschi cremesi à Trine d' Oro con le Armi Mazzarine. Era parimente apparata tutta la Chiesa de li medesimi Damaschi à Trine d' Oro, eccetto il Coro, ch' era d' Arazzi: L' Altare Maggiore era carico d' Argentarie, e Lumi: due Troni, vno à man destra, e l'altro à la sinistra, ambedue con Baldacchini di Tela d' Oro: Nel primo vi erano le Armi di Sua-Maestà: vi erano due Teatri, l' vno sù la Portaper li Musici ; e l'altro à l'incontro per li Caualieri, & otto Palchetti tramezzati sotto gl' Archi de la Chiesa per le Dame ; il tutto riccamente adobbato.

A l'arriuo de li trè Caualieri Nouitij, che entrarone senza Equipaggio, si diè principio al Vespero, cantato da Musici li megliori di Roma, e con tale rimbombo di Sinsonia. che l'eccellenza de la Compositione del samoso Melani piacque con estrema sodisfattione à tutta l'Vdienza. Finito il Canto, li Signori Nouitij, guidati da l'Araldo, e da l'Vsciero, andarono à giurare.

in mano de l' Eccellentissimo Signor Duca di Niuers, già postosi à sedere ne la Seggia bassa del primo Trono coperto, & assistite da i Quattro, Rappresentanti i quattro Gran Ministri de l'Ordine, iui inginocchiandosi, giurarono dopò l'osseruanza de le Costitutioni : Il che finito, si riposero di nuouo i Signori Nouitij ne' luoghi loro, e di nuouo parimente guidati, come fopra, andarono ad inginocchiarsi auanti il Signor Duca Commendatore, postosi à sedere ne la Sedia bassa de l'altro Trono, e qui dichiaratili Caualieri con la formula consueta di simil Funtione, diè loro ad vno per vno il Manto, la Collana, la Croce, & il Cordone de l'Ordine. In tanto si era cantata la Compieta, che terminò con la Funtione di quel giorno, reso memorabile, per sì nobile Triumuirato.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato ne la Chiesa di Sant' Angelo in Borgo.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 478. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 614. e Donne 374. Furono anche ristorati 138. Conualescenti.

DOMEMICA à li 29. San Michele Arcangelo: fi fece Festa à le due Chiese di Borgo, & in vna si diede la Dote ad alcune Zitelle. Fù notificato, che chì hauesse visitato la Chiesa di Sant' Angelo al Corridore di Gastello il dì de la Festa, ò pure quello de l' Ortaua, & vna volta le quattro Chiese destinate, in frà l' Ottaua, Confessato, e Communicato, hauerebbe acquistato la pienissima Indulgenza del Santo Giubileo, come se per 30. Così dispensatoli da Sua Beatitudine.

SETTEMBRE. 359 La matina verso le 14. ore i nuoui Caualieri si portarono al detto Palazzo Farnese, con iloro gran Manti, e Collane de l' Ordine, & Equipaggi, e di là tutti di nuouo à la Chiesa di San Luigi, oue era rimasto solamente il Trono da la parte destra con la Pittura de l'Armi Regie, e conla Sedia con due Cuscini di Velluto cremesino, vno sopra l'altro à piedi de la Sedia. Si cantò la Messa con la maggior solennità imaginabile, si Communicarono i Signori Caualieri; e postisi poscia ne la Carrozza del medesimo Signor Duca, furono condotti al fuo Palazzo, doue con l'interuento de l'Eminentissimi Signori Cardinali de la Fattione, furono pomposamente pasteggiati. Doppo del Pranzo ne la medesima Carrozza, vnitamente col seguito de le proprie, passeggiarono Roma, e si condussero al tardi al Palazzo del Signor Ambasciatore di Francia, ne la Piazza del quale la sera si secero superbissimi Fuochi, in segno d'allegrezza, illuminandosi di Torce tutte le fenestre Farnesiane, e le altre tutte de la medesima Piazza.

La Compagnia di San Marcello de la Madonna Santissima de li Sette Dolori andò in Processione per il Corso, e suoi contorni con inuito de' Caualieri, de quali fù Capo l' Illustrissimo Signor Marchese Giouanni Battista Sacchetti, caminando fotto il Patrocinio de l'Eminentissimo Signor Cardinale Lantgrauio d'Assia: E Sua Santità si compiacque per 24. ore concedergli vn' Indulgenza plenaria. Fù numerosa di Torce, e sù bella la Madonna, che rappresentana i Sette Dolori, portata in Processione.

360 SETTEMBRE.

Entrarono per la Porta del Popolo sei Compagnie. La Prima del Santissimo Sacramento di Bolfena con Sacco turchino, e Mozzetta di Corame nero, Lanternoni, Stendardo, e Musica al Crocessisto; in numero gl' Huomini 85. con 14. Torce accese, e Donne 82. Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento di San Pietro, e condotta à 1' Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo 60. Boccali d' Olio, e 60. scudi.

La Seconda fù quella di San Giouanni Battista di Suriano, con Sacco nero gl' Huomini, e curto le Donne; tutti con vna Croce di Canna inmano, auuoltaui vna Fettuccia nera, oue crascritto in Argento: Ecce Agnus Dei: Lanternoni, Stendardo di Velluto nero, con San Giouanni Battista in mezzo à Ricamo d'Oro, e suo Crocesisso: in numero gl' Huomini 128. con 20. Torce accese, e Donne 92. Incontrata dal solito Mandataro, e riceuta da quella di San Giouanni Decollato, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Recognitione scudi 50.

Là Terza fù quella del Santissimo Sacramento di Monte Flauio in Sabina, con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo, e Crocesisso; in numero gl' Huomini 135, con 24. Torce accese, e Donne 161. accompagnata da Zoccolanti Reformati di San Francesco. Incontrata, e riceuta da Signori del Santissimo Sacramento de la Minerua; & alloggiata poi, e gouernata à spese de l' Eccellentissimo Signor Prencipe di Pellestrina, come

suoi Vassalli.

La Quarta del Santissimo Sacramento di Montes de Compiti, con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo, Croce liscia, e Crocesisso, con Musica; in numero gl' Huomini 296. con 100. Torce accese, e Donne 326. con la loro Croce inargentata, presso la quale andauano 25. Donzelle con Rocchetti, e parte coronate di Spine, parte di Rose, tutti con Mozzette bianche. Incontrata, e riceuta da 10. Fratelli de la Compagnia de la Santissima Trinità, come non aggregata; Fù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Elemosina sei Rubbia di Grano, 24. Barili di Vino, e 30. scudi.

La Quinta venne da Fossato, con Sacco bianco, Lanternoni, Stendardo piccolo de la Madonna. Santissima, e Crocesisso; in numero gl' Huomini 50. con 10. Torce accese; e Donne con Sacco curto bianco 55. vna de le Zitelle con Roccherto, e Ghirlanda portaua la Croce; e tutte le Donne. con Mozzette bianche.

La Sesta venne da Segni, con sacco bianco, e Mazzette inargentate, Lanternoni, Bandiera. rossa grande, Trombe auanti vno Stendardo nuouo grande, e bello, con la Madonna Santissima. del Confalone da vna parte, e da l'altra San Gregorio Papa, e Santo Ambrosio; Musica. auanti vn Crocesisso, in sorma di Machina, portato da otto, adornato con Splendori, Nuuole, & Angeli finti; Clero con 12. Canonici con Mozzette paonazze, accompagnata da' Padri Cappuccini; in numero gl' Huomini 493. con 140 Torce accese, e Donne 386. compreseui otro Zitelle con Rocchetti, e Ghirlande, attorno à la loro Croce inargentata. Incontrate am-Zzbedue.

bedue, Quinta, e Sesta, e riceute da quella del Confalone, e condotte à l'Ospitio surono gouernate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Regalo, quella di Fossato scudi 20., e quella di Segni, in vna Guantiera d'Argento lauorata, cento Piastre. Partirono tutte sodiffatte, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 343. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 896. e Donne 647. Furono anche ristorati 142.

Conualescenti.

LVNEDI' à li 30. Per la Festa di San Girolamo Dottore ne la sua Chiesa la Compagnia de la Carità diede la Dote à molte Zitelle, e si celebrò con Musica, e bell' Apparato. Et à la Chiesa de La Natione Illirica similmente si sece Festa, con Musica: & à Santa Maria Maggiore,

oue è il suo Corpo.

Sua Santità si compiacque tener Concistoro Secreto, & à sua propria Relatione prouidde la Chiesa Patriarcale Alessandrina, vacata per la Promotione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Alessandro Crescentio de la Persona di Monsignor Luigi Beuilacqua Gouernatore di Roma, destinato Nuntio Apostolico Straordinario, per la Pace à l'Imperatore, con la ritentione de l'Auditorato de la Sacra Ruota, con il Titolo di Luogotenente.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Altieri su trasserito da la Chiesa di Vulturara à quella di Sora, vacante per Morte di Monsignor Mauritio Piccardi, Monsignor Marco Antonio Pisanelli.

A Re-

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Portocarrero, sù prouista la Chiesa Pamaden in partibus, vacata per Morte di Monsignor Giouanni Sinarte, de la Persona di Monsignor Giouanni Saez da Valatorre; e sù dato in Suffraganeo à la Chiesa Metropolitana di Burgos.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Gasparo Carpegna per l' Eminentissimo Signor Cardinale Federico Colonna, su prouista la Chiesa di Acqui in Lombardia, vacata per Morte di Monsignor Giouanni Ambrosio Biccuti, de la Persona di Monsignor Carlo Antonio

Gozaui.

Gl' Eminentissimi Signori Cardinali preconizzarono le seguenti Chiese: Cioè, l' Eminentissimo Signor Cardinale Grimaldi quella, di Metonen: e l' Emmentissimo Signor Cardinale Portocarrero quella di Cordona. Fù concesso poscia il Pallio à Monsignor' Arcinescono di Vrbino.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Orecorrenti sù adorato ne la Chiesa di Santa Maria d' Araceli.

Pigliò possesso del Chiericato di Camera, vacato per Morte di Monsignor' Alessandro Rinuccini, Monsignor' Ottauiano Corsini, ambedue Fiorentini.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 212. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 701. e Donne 447. Furono anche ristorati 132. Conualescenti.

Zz 2 A tutto

364 SETTEMBRE.

A tutto il Mese di Settembre, surono riceuti di primo ingresso 10088. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 22043.

Donne 15041. Riceuerono anche il ristoro 4073.

Conualescenti,



## OTTOBREA



ARTEDI'. Al Primo. Entrarono in possesso li nuoni Ossitiali del Popolo Romano di Magistrato; e surono.

Il Sig. Caualier Bruto de la Molara. Il Signor Marchese Giuseppe Maria Paleotti

Il Signor Pietro Paolo de Fabij.

E Priore de' Caporioni. Il Signor Prospero de la Molara.

Entrarono per la Porta del Popolo quattro Compagnie. La Prima venne da Rocca Priora, con Sacco bianco. Lanternoni inargentati, Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso; tutti con Mazzette inargentate: Furono gl' Huomini 194. conse 46. Torce accese, e Donne 212. incluseui sei Zitelle con Ghirlande, e Rocchetti, attorno à la loro Croce inargentata.

La Seconda venne da Prassede, con Sacco bianco. Lanternoni profilati d' Argento, Trombe à lo
Stendardo de la Santissima Annunciata, e due
Corpi di Musica, vna al Crocesisso, e l'altraà la Croce de le Donne; tutti con Mazzette
inargentate, e Clero; Furono gl' Huomini 168con 60. Torce accese, e Donne 144. compreseui
noue Zitelle, con Ghirlande, e Rocchetti, vicino à la loro Croce inargentata. Ambedue surono
incontrate, e riceute da quella del Confalone,
e condotte à l'Ospitio surono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Regalo; la Pri-

ma scudi 50. e la Seconda 120. Boccali d'Olio, e scudi sessanta.

La Terza venne da Barbarano, con Sacco nero, Cordone rosso, Lanternoni lisci, Stendardo, consil Nome di Giesù, e Musica al Crocessso; in numero gl' Huomini 72. con 24. Torce accese; e Donne 50. con la loro Croce. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per quattro se-

re, come aggregata. Lasciò scudi 50.

La Quarta fù quella di Sant' Agabito di Preneflina, con Sacco nero, Lanternoni, Trombe auanti
lo Stendardo di Sant' Agabito, Tronco di Crocenero, e Crocesisso, con Musica, in numero gl'Huomini 130. con 60. Torce accese; e Donne 108.
incluseui 25. Donzelle ben vestite, con Rocchetti,
e Ghirlande presso à la loro Croce inargentata.
Incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello, con l'interuento de' Signori Duchi Guardiani, e condotta à la Chiesa,
poscia à l'Ospitio, sù gouernata, & alloggiata per
trè sere. Lasciò di Donatiuo scudi 100. Partirono
tutte quattro contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 229. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 695.e Donne 584. Furono anche ristorati 128.

Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 2. Segui la matina la Caualcata de l'Illustrissimi Signori Auditori, che andarono à San Pietro ad aprire la Sacra Rota, e dar principio à li studij di quel Tribunale.

La Maestà de la Regina Cristina Alessandradi Suetia, si portò à la Visita de le quattro principali Basiliche.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato in San Girolamo de la Carità.

Festa à la Chiesa de l'Angelo Custode con Musica, e Sermone, oue il Magistrato Romano presen-

tò vn Calice, e quattro Torce.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 352. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 499. e Donne 245. Furono anche ristorati 131. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 3. La Santità di Nostro Signore, con buon seguito di Corteggio, e Famiglia si portò à la Visita de le quattro Chiese, cioè San Pietro in Vaticano, Santa Maria Maggiore, Santa Maria de gl' Angeli à le Terme, e la Madonna de la Vittoria de' Padri Carmelitani Scalzi.

Ne la Piazza di Santa Maria in Trasteuere secomostra de la giustezza de le sue bilance Astrea, con la Morte di Mazza sopra vn Palco, seguita in Persona di Girolamo Staffone, lauoratore di Vigne, per hauere assassinato il Padrone, e Parento ne la Tenuta di Brauetta.

Entrò per la Porta del Popolo la nobile Compagnia di San Geremia, venuta da Venezia, con Sacco fino bianco, Mozzetta di Saia nera, coperti il viso, scudo in petto, & il Segno de la Morte, pendente dal Cappuccio innanzi; in numero tutti 136. tra quali 60. erano li Ciuili, così spartiti; 80. con Torce da 16. libre accese, in mezzo à questi erano trè Compagni, vno de quali portaua vn' Ouato d'in-

d' intaglio dorato, rappresentante l' Anime del Purgatorio in Suffragio, portato sù le Cigne. Pochi passi appresso seguiua vn Cirio di libre 40. acceso auanti ad vn bellissimo, e Miracoloso Crocesisso, posto in vna Croce di Cristallo di Montagna, incorniciata d' Ebano nero, portato da vno con li due Affistenti. Seguiuano appresso li Ciuili, con Candele di Cera di due libre ne la sinistra accese, e ne la destra vna Corona grande bianca, e nera, con Medaglia di Argento; Sacco con manica lunga, Cappello piccolo di Paglia dietro le spalle, fodrato di nero; Scarpe à pianella, tomara bianca, e calcagno nero; Guanti bianchi cusciti di nero: cinque Guardiani, vn Sacerdote à l' vltimo con Cotta, e Stola di Velluto nero; e dieci Mazzieri. Douea entrare due giorni prima; il trattenimento lo cagionò, il non hauere potuto prima sdoganare le Cere. Fù incontrata, e riceuta da quella del Suffragio, e condotta à l' Ospitio, su gouernata, & alloggiata con ogni pulizia, e grandezza per quelle sere, che volse essere alloggiata. Lasciò di Donatiuo 800. Libre di Cera. Parti sodisfatta, e benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono rieeuti di prima sera 312. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 552.e Donne 294. Furono anche ristorati 139.

Conualescenti.

VENERDI' à li 4. Festa del Serasico Padre-San Francesco, la quale sù celebrata ne la sua Chie-sa de' Frati Risormati à Ripa grande, oue Sua Santità si compiacque concedere vn' Indulgenza plenaria, non in sorma di Giubileo, che durò 24. ore. Ne la Chiesa de' Santi Apostoli vi sù Communione

gene-

generale. Il Magistrato Romano vi presentò vil Calice, e quattro Torce, e vi si diede la Dote ad alcune Zitelle : la diede ancora la Compagnia del Saluatore, e del Confalone, & in San Giouanni de' Bolognesi per la Festa di San Petronio. A l' Araceli con Musica, & Apparato, e vi su ad offitiare il Padre Renerendissimo Tomaso Rocabertì Generale Macstro de l'Ordine de Predicatori con diuersi Padri de' Primati de la sua Religione: & à Santi Apostoli fù Musica à gara, & apparato. Ne la Chiesa de le Reuerende Monache di San Cofimato, e di Santa Chiara vi fù Musica di voci proprie. Ne la Chiesa de le Stimmate vi predicò il Padre Frat' Antonio da Caprarola, Lettor Giubilato, già Vicario Prouinciale de' Minori Offeruanti, e Consultore de la Sacra Congregatione de l'Indice.

La Maestà de la Regina Cristina di Suetia si portò

à la Visita de le Quattro Chiese.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato nella Chiefa di S. Maria de l'Orto.

Entrarono per la Porta del Popolo quattro Compagnie. La prima fù quella del Confalone di Bassano con Sacco Bianco, Lanternoni indorati, Trombe à lo Stendardo bello, e nuouo de la Madonna Santissima del Confalone; vn Tronco verde, e Musica al Crocesisso: in numero gl' Huomini 250. con 36. Torce accese; e Donne con Telo di lino bianco in Testa 246. con 6. Donzelle con Rocchetti, e Ghirlande vicino à la loro Croce inargentata, accompagnata dal Clero, e da' Padri Cappuccini.

La Seconda dal Poggio Mirteto con Sacco bianco, e Bandiera rossa innanzi; Lanternoni indorati, Stendardo, da vna parte la Madonna Santissima, del Confalone, e da l'altra San Rocco; buone Pitture: Musica al Crocesisso. In numero gl' Huomini 140. con 60. Torce accese; e Donne 128. con 4. Zitelle auanti la loro Croce, vestite di bianco, à guisa di quelle, che vanno à prendere le Doti. Incontrate ambedue, come aggregate, e riceute da quella del Confalone, e condotte à l'Ospitio, surono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Regalo, la prima 25. Rubbia, di Grano; e la seconda 100. scudi.

La Terza sù quella del Santissimo Sacramento di Poli con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe auanti vno Stendardo antico con la Madonna Santissima del Rosario impressaui; e Musica al Crocesisso. In numero gl' Huomini 494. con 400. Torce accese, e Donne 344. con la loro Croce inargentata: di più il Clero con la loro Croce: accompagnata da' Padri di San Domenico, & aggregata à la Madonna Santissima del Rosario. Fù incontrata da quattro Mandatarij con Padiglione, & alcuni Signori de la Compagnia del Rosario. Fù inuiata poi à l'Ospitio de la Santissima Trinità, oue su lascibata, & alloggiata per trè sere. E vi lasciò di Limosina 150. scudi.

La Quarta fù la Compagnia del Nome di Giesù, venuta da la Tolfa con Sacco turchino, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo col Nome di Giesù; Musica al Crocesisso. In numero gl' Huomini 115. con 20. Torce accese, e Donne 170. e la Croce eravn Nome di Giesù di Sale impietrito, & appresso vi erano 30. Huomini in Abito da Pellegrini. Veniua accompagnata da Padri Cappuccini. Fù in-

contrata, e riceuta da quella de la Santissima. Trinità, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata. Vi fasciò di Regalo scudi 60. Partirono tutte contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 464. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 1187. e Donne 814. Furono anche ristorati 140. Conualescenti.

SABBATO à li 5. L' Eccellentissimo Signor Caualiere Pietro Moccenigo Ambasciatore de la Serenissima Republica di Venetia, su à l' vltima Vdienza Straordinaria di Sua Santità, e da l'Eminentissimo Sig. Cardinale Altieri, da quali prese licenza, hauendo finita la sua degnissima Condotta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riccuti di primo ingresso 628. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1234. e Donne 857. Furono anche ristorati 116. Conualescenti.

DOMENICA à li 6. L'Espositione del Santissimo su à la Chiesa de la Santissima Trinità per 40. hore: & in S. Lorenzo in Lucina ad ora di Vespero, consueta de le prime Domeniche d'ogni Mese, con Musica, e Sermoni. Festa ne la Chiesa de la Minerua à l'Altare de la Madonna Santissima del Rosario, in Memoria de la Vittoria Nauale al Tempo de la selice, e Santa Memoria del B. PIO QVINTO. Instituita però, & ordinata da la Santa Memoria di GREGORIO XIII. Si diede la Dote à molte Zitelle, quali andarono in Processione il giorno; e Sua Santità si compiacque di concedere vn' Indulgenza.

OTTOBRE.

pienissima in forma di Giubileo à chi Confessato, c Communicato visitaua vna sol volta la Chiesa de la Minerua in vn giorno dentro l' Ottaua, da li 6. inclusiuè, insino tutti li 13. & in oltre vna volta le quattro Bassliche Principali dentro il Mese di Ottobre, e volse ancora, che si potesse applicare per le Anime del Purgatorio.

La Maestà de la Regina Cristina di Suetia si por-

tò à la Visita de le quattro Chiese.

Il Santissimo ne la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini; valse ancora, e sù adorato per le

Quarant Ore correnti.

Doppo il Vespero si fece la bellissima, e degna Processione de la Madonna Santissima del Rosario, quale cominciò con questa ordinanza. Quattro Mandatarij de la Compagnia sudetta vestiti di bianco andauano auanti con li bastoni inargentati, e sei Trombetti. Doppo quattro Nobili de l'istessa Compagnia in Cappa con Mazze inargentate inmano. La Croce appresso con quattro Accoliti con Candelieri lunghi d'Argento, e sue Candele accese. Poi li Palafrenieri de' Signori Prencipi Regnanti, e quei de' Signori Cardinali con Torce accese. Il Primo Stendardo veniua sostenuto da fei Giouani con Sacco bianco: era dipinto da vna parte, cioè il primo Telo dal gentil Pennello del Signor Pietro del Pò, e rappresentana la Beata Vergine Annunciata da l'Angelo con i cinque Misterij Gaudion attorno per ornamento: & il secondo Telo, che mostraua da l'altra parte San Domenico di Suriano, che consegnaua il Rosario col Bastone Militare al Conte Simone di Monfort Capo de la Le ga Cattolica contro gl' Eretici, era colorito da la

mano famosa del Signor Giacinto Geminiani. Auanri al detto Stendardo vi erano due Gentilhuomini, sei Fratelli con Sacchi bianchi, segno in petto, e sci Torcioni di Cera accesi con vn Coro di Musica. Seguiuano à questo tutte le Vniuersità de le Arti di Roma con Torce accese, ciascheduna occupando il suo luogo per ordine. Il secondo Stendardo, similmente doppio di Teli: à prima vista rappresentaua nostro Signore ne l'Orto, con gl'altri quattro Misterij de la Passione Dolorosi, ripartiti ne gl'angoli : & al rouersciò ne l'altro Telo vi cra San Tomaso d' Aquino, che da la bocca del Crocefisso vdiua dir quelle parole : Bene scripsisti de me Thoma: Con i Nemici de la Chiesa depressi; portato (come l'altro di sopra) con Torcioni, e Musica. Seguiuano due altri Gentilhuomini, e tutti li Padri Domenicani con Candele accese in mano. Il Terzo Stendardo de' Misterij Gloriosi, parimente à due Teli, dimostraua la Vergine assunta in Cielo, e gl' Apostoli, che ammirando la sua Resurrettione prendeuano dal suo Sepolcro alcune Rose, iui rimaste: Nel Telo secondo da l'altra parte il BEA-TO PIO V. in atto di confegnare lo Stocco benedetto à Don Giouanni d'Austria, come Capitano Generale di tutta la Lega. Se bene l' Istorie dicono le mandasse in Napoli lo Scettro, e la Bandiera; Et al Duca d' Alua lo Stocco benedetto in Frandra: e ne gl'angoli similmente li quattro altri Misterij Gloriosi, portato nel modo de gl'altri du Erano le quattro Pitture del Secondo, e Terzo di mano de gl' Allieui più stimati del Modenino. Due altri Gentilhuomini con le Mazzette seruiano di Guida à li Gentilhuomini de' Signori Cardinali

con Torce accese, con seguito di numerosa Nobiltà; in Capo de la quale l' Eccellentissimo Signor Prencipe Don Gasparo Altieri Capo Processione; e nel fine de la Nobiltà li Signori Conseruatori. con il loro Corteggio, e Fedeli innanzi con Torce accese. Seguiuano appresso due Signori Deputati de la Compagnia con Mazzette, seguitati da 106. Zitelle, 86. Dotate per Maritarsi, e 20. per Monacarsi, con Ghirlande di Fiori in Testa, tutte con-Candele accese in mano ; tramezzate in ogni cinque, ò sei fila da due Signori Deputati, con Mazzette, spallaggiate da li lati da la Compagnia. de' Soldati Alemanni, con Brandistocchi; & in fine di esse li Signori Priori, e Camerlengo con Torco accese, e poi molti Padri, vestiti d' Abiti Sacri, con Candele accese; e 12. Huomini con Sacchi bianchi, Segnacoli in petto, e Torce accese.

Comparue in vltimo vna gtan Machina di altezza di palmi 50. e larghezza 30. Il pensiere sù del Signor D. Oratio Quaranta. L' Architetto assistente il Signor Sebastiano Giannini. Lo Scultore il Signor Francesco Cauallini. Il Manipulatore de le Carte piste il Signor Biagio Mocchetti. Tutta la Machina di due Metalli sola coperta d' Argento, e d' Oro; era composta di due Facciate, e figurata con due Istorie de la Scrittura Sacra. La prima de la Visione de l'Apocalisse: Signum Magnum. E perciò intorno à l'Antica Imagine de la Beatissima Vergine del Rosario, coperta d' vna gran-Corona di Stelle, e Rose, vi posauano molti Angeli, che la sosteneano; e sotto i piedi vn' Aquila; che fotto gl' artigli tenea vna Mezza Luna. Sù'l Campo de la Machina vn San Michele in atto di fulmifulminare con vn Dardo l' Idra con sette Capi. Ne la seconda Facciata si vedeua la Città di Gierico caduta al suono de le Trombe Sacerdotali, & al girar de l'Arca di Dio, e sotto le ruine di essa in varie positure sepolti, e depressi i Nemici, con due Motti: Rosa in Luna, e Rosa in Ierico.

Quattro Sacre Istorie si vedeano poste à chiaro e scuro d'Oro, e d'Argento, intorno à la base de la Machina, appropriate à le glorie del Rosario, & à la Vittoria Nauale, ottenuta da le diuote pressière del BEATO PIO V. Cioè Moisè, che adora Dio nel Roueto ardente: Basaam, che predice la Stella di Giacob, e le Galere, che hanno da venire in Italia. La Vittoria riportata da Gedeone da Madianiti con le Trombe, e con se Fiaccole e Et Elia, che dal Monte Carmelo vede la numoletta ascendente dal Mare.

Quattro Teste per quattro Imprese, e Simboli Sacri, pure de la Scrittura. Di Oloferne, col Motto. De Calo Dimicatum. Di Golia, col motto. Ipsius est Bellum. Di Sisara. A Fæmina interfectus. E di Abimelech . Percussite illum Dominus . Per altre quattro Imprese, quattro Volatili; cioè la Colomba, col Motto. Hic confringes. Il Cigno. Scientiam kabet vocis. La Fenice. Multiplicabo dies. El Alcione. Ferebatur super aguas. Tutti leuati da la Scrittura Sacra. Le Strade, oue passò la Processione, erano superbamente adobbate, e surono les seguenti. Portata la gran Machina da 48. Huomini, con le sue mute, e rinfreschi, vsci da la Minerua. à le 22. ore, & andò à Santa Chiara, à li Cesarini, al Giesù, & à San Marco entrò nel Corso, à 🗁 Conuertite voltò verso la Piazza de le Reuerende MonaMonache di San Siluestro, tornò nel Corso, voltò à Caetani, à Borghese, à la Scrosa, à San Luigi, à Giustiniani, à la Rotonda, e sù le 4. de la Notte andò à terminare à la Piazza de la Minerua. Comparue con sommo piacere di tutti di giorno, molto più di notte, essendo, giustamente ripartiti li lumi, che abbelliuano vna sì vaga, e ben disegnata. Machina.

Ne la medesima sera giunse in Roma incognitamente, e quasi à l'improuiso l'Eccellentissimo Signor' Antonio Barbaro, nuouo Ambasciatore per

la Serenissima Republica di Venetia.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 289. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1112. e Donne 840. Furono anche ristorati 97. Conualescenti.

La Notte, doppo la Processione del Rosario su trouato morto un tal Gioseppe Padoano di molte serite dateli da due Lacchè à la Scrosa, vicino la Chiesa di Sant' Iuo, per quanto ne venne in cognitione la Giustiria.

LVNEDI' à li 7. Parti la matina di notte per Venetia l' Eccellentissimo Signor Caualiere Pietro Moccenigo, e s' incontrò nel Corriere, che portaua in Roma la nuoua de la Morte del Serenissimo Duca Carlo di Lorena.

La Maestà de la Regina Cristina di Sueria si portò à la Visita de le quattro Chiese Principali . El Eminentissimo Sig. Cardinale Nicola Acciaioli parti per Firenze.

Entrarono per la Porta del Popolo cinque Compagnie. La Prima di San Giouanni Decollato di

Rigna-

Rignano con Sacco nero, e Segno in petto; Lanternoni, e Stendardo, da vna parte San Giouanni Decollato, e da l'altra il Battesimo di San Giouanni Battista; Crocesisso con Telo nero, e con il Clero, in numero gl' Huomini 112. con 16. Torce accese, e Donne 108. incluseui 8. Zitelle, con Rocchetti, e Corone di Spine, vicino à la loro Croce, Incontrata dal Mandataro, e riceuta da quella de la Misericordia, sù condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere gratis.

La Seconda fù quella di Treuignano con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo de la Pictà da vna parte, e da l'altra San Rocco, colorito da buona mano; con Musica al Grocesisso. In numero gl'Huomini 83. con 24. Torce accese, en Donne 82., compreseui 6. Zicelle, con Rocchetti

fenza Ghirlande.

La Terza venne da Corneto con Sacco bianco, Lanternoni, con 4. Trombe, 3. con Casacche turchine guarnite d'Argento, à lo Stendardo de la Madonna Santissima del Confalone con Santa Caterina; Musica al Grocesisso, con Telo d'Oro, ebianco, simile al fregio de lo Stendardo, assai vago: Bandiera innanzi à le Donne, Zitelle, e Maritate, & à le Vedoue la Groce; in numero gl'Huomini 112. con 20. Torce accese; e le Donne tutte 156. Incontrate ambedue, e riceuute da quella del Confalone, e condotte à l'Ospirio, surono cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Donatiuo, quella di Treuignano scudi 50. e quella di Corneto 20. Rubbia di Grano.

La Quarta fù quella di San Francesco di Campagnano con Sacco biscio, scalsi, con Sandali, e con fpalle, Stendardo, e Crocefisso: in numero gl'Huomini 72. con 16. Torce accese, e Donne 96. Incontrata, e riceuta da quella de le Stimmate, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata con la solita Carità per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 60.

La Quinta fù del Crocefisso di Gallicano cons Sacco nero, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, impressoui il Santissimo Crocesisso, e San Rocco, con Musica al Crocesisso; in numero gl' Huomini 220. con 60. Torce accese; e Donne 184. incluseui 14. Zitelle, con Rocchetti, e Ghirlande, vicine à la loro Croce inargentata. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello con l'interuento de' Signori Duchi Guardiani, e condotta à la Chiesa, e di quì à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Vi lasciò di Recognitione, otto Rubbia di Grano. Partirono tutte siodissatte, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 169. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 903. e Donne 564. Furono anche ristorati 122,

Conualescenti.

MARTEDI' à li 8. Festa di Santa Brigida ne la sua piccola Chiesa in Piazza Farnese. Et in San Luigi de' Francesi si celebrò l' Anniuersario de la Sacra de la Chiesa.

L' Eminentissimo Signor Cardinale Alessandro

Crescentio parti per Loreto.

E la Maestà di Cristina Alessandra Regina di Suetia si portò à la Visita de le quattro principali Basiliche.

Il San-

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa de la Compagnia de l' An-

gelo Custode!

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima venne da Fiorentino di Campagna con Sacco bianco, con vn Campanello auanti, trà li due Lanternoni, e poi Trombe auanti lo Stendardo de lo Spirito Santo trà i Discepoli da vna parte, e da l'altra Sant' Ambrosso à Cauallo; con il suo Clero, Beneficiati, Clerici, e Canonici, accompagnata da li Frati de' Santi Apostoli : quattro Fanaletti di cinque Candele l' vno; vna Statuina d' Argento di Sant' Ambrosio à Cauallo . Gl' Huomini col Sacco furono 138. con 46. Torce accese, e Donne 166. compreseui 32. Zitelle, con Rocchetti, e Ghirlande, e 6. senza Ghirlande, vicine à la loro Croce inargentata. Incontrata, e riceuta da. quella del Confalone, e condotta à l'Ospitio, su cibata; & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 50.

La Seconda fù del Santissimo Sacramento di Viano con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe d' auanti ad vno Stendardo bello, nel quale da vna parte
vi era dipinto il Santissimo Sacramento, e da l'altra
San Carlo, e San Bonauentura; Musica al Crocefisso; accompagnata da li Padri di San Grisogono.
In numero gl' Huomini 236. con 40. Torce accese,
e Donne 218. incluseui 14. Donzelle, con Rocchetti, e Ghirlande presso la loro Groce. Incontrata,
e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata, come
aggregata, per quattro sere. Lasciò di Elemosina.
scudi 60. Partirono ambedue benedette, e contente.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 342. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 609. e Donne 406. Furono anche ristorati 129. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 9. Per San Dionisio Arcopagita Festa à le quattro Fontane; & à San Luigi de' Francesi, oue sù data la Dote à 24. Zitelle Nationali.

La Maestà de la Regina Cristina Alessandradi Suetia si portò à la Visita de le quattro Ba-

filiche principali.

La Sera à Capo le Case vn Muratore doppo piccola contesa à pura rissa con vn Cortelluccio serratore tagliò la gola al Compagno, similmente Muratore: e la matina seguente su trouato à l'Ossitio il Delinquente, che querelaua il Compagno veciso, e restò prigione.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 366. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 627. e Donne 398. Furono anche ristorati 126.

Conualescenti.

GIOVEDI' à li 10. La Festa di San Lodonico Beltrando si celebrò à la Minerna con Apparato mediocre.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di San Francesco à Ripa...

La Maestà de la Regina Cristina Alessandra di

Sueția fu veduta per le Quattro Chiese.

Giunte di Francia in Roma l'Eminentissimo Signor Cardinale Fabritio Spada; desinò à la Villa

de' Si-

38**1** 

de' Signori Mattei à la Nauicella, & andò poi à dormire à Frascati.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La Prima di S. Giouanni Decollato di Ronciglione con Sacco nero, Huomini, e Donne; scudo in petto, con Erodiade con la Testa di San Giouanni Battista in mano; senza Stendardo, con il solo Crocesisso con Telo nero. In numero gl' Huomini 85: con 20. Torce accese, e Donne 67. Incontrata dal Mandataro, e riceuta da quella de la Misericordia, sù condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Elemosina vn' Incensiero, & vna Nauicella d'Argento.

La Seconda fù quella di Valerano con Sacco bianco, Mozzetta di Pelle rossa, Huomini, e Donne; e queste con Telo di Lino in Capo, Lanternoni, Stendardo con l'Annuntiata da vua parte, e da l'altra la Madonna Santissima del Confalone; con Trombe, e Musica auanti vu Crocesisso posto sopra vu Tronco tondo indorato, con Telo d'Oro sopra vu Tronco tondo indor

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 319. Pellegrini, trà Huomini, c Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 631.e Donne 422. Furono anche ristorati 124. Conualescenti.

galo 100. scudi. Partirono ambedue sodisfatte,

c benedette.

VENERDI' à li 11. Morì Monfignor Sigifmondo mondo Spada, Zio de l' Eminentissimo Signor Car-

dinal Fabritio, e Canonico di S. Pietro.

La Compagnia del Saluatore ne la Chiesa de la Minerua diede la Dote à 40. Zitelle in circa : & in-San Giacomo de' Spagnuoli si dotarono ancora alcune Zitelle Nationali.

Si vesti Monaca nel Conuento de la Maddalena de le Conuertite al Corso prinatamente Belardina,

e volse chiamarsi Suor Antonia Belardina.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 469. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 680. e Donne 466. Furono anche ristorati 112. Conualescenti.

SABBATO à li 12. Il Santissimo esposto per lo Quarant' Ore correnti sù adorato in Santa Maria.

in Trasteuere.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 309. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 543. e Donne 286. Furono anche ristorati 102. Conualescenti.

DOMENICA à li 13. La matina Sua Santità si portò con il suo solito Corteggio, e con alcuni Cardinali à la Chiesa de la Minerua, oue stette buona pezza ad ammirare la bella fattura de la Machina descritta de la Madonna Santissima del Rosario.

E la Maestà de la Regina di Suetia andò à Visita-

re le quattro Chiese principali.

L' Espositione del Santissimo sù ne la Chiesa di San Carlo à Catinari. A Giesù, e Maria, con-Musiche, e Sermoni, solite d'ogni Seconda Domenica del Mese. E ne la Chiesa de Santi Apo-

stoli

stoli vi su la Communione Generale con l'In-

dulgenza Plenaria.

Andò per le quattro Chiese la Compagnia del Santissimo Sacramento di San Lorenzo in Lucinacon Sacco bianco processionalmente; derogatoli il numero da Sua Santità per l'acquisto del Santo Giubileo con quella Visita, e due altre volte à loro commodo.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 292. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 502. e Donne 252. Furono anche ristorati 97-

Conualescenti.

LVNEDI' à li 14. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato in Santa Mariade la Scala.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 204. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 425. e Donne 172. Furono anche ristorati 97.

Conualescenti.

MARTEDI à li 15. Santa Teresa Vergine; Festa à la Madonna de la Scala, oue si conserua vu. Piede de la Santa Fondatrice de Carmelitani Scalzi. Il Magistrato Romano vi presentò vu Calice, e quattro Torce. Si celebrò anche la sua Festa in tutte le Chiese del suo Ordine de Padri, e di Monache Carmelitane Scalze.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia di Cantalupo con Sacco bianco, quattro Lanternoni, Trombe, e Musica ad uno Stendardo ordinario, da una parte dipinto di San Sebastiano, e San Girolamo, e da l'altra Sant' Antonio Abbate, e

Sant'

Sant' Ambrogio; Musica al Crocesisso. In numero gl' Huomini 106. con 30. Torce accese; e Donne, 116. con la loro Croce inargentata, & incontrata, dal Mandataro, e da 10. Fratelli de la Santissima, Trinità, come non aggregata; e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere gratis. Se ne partì poi benedetta, e sodisfatta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 373. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 592. e Donne 272. Furono anche rissorati 90.

Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 16. La Maestà de la Regina Cristina Alessandra di Suetia si portò per le quattro Chiese.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Sant' Antonio Abbate

à li Monti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 349. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 548. e Donne 335. Furono anche ristorati 92. Conualescenti.

di Suetia di nuouo Visitò le quattro Chiese. E la matina partì l'Eminentissimo Signor Carditale Grimaldi per Francia di ritorno al suo Vesco-

uato di Aix.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 302. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 583. e Donne 312. Furono anche ristoraci 89. Conualescenti.

VE-

OTTOBRE.

VENERD P à li 18. San Luca Euangelista. Fecero la Festa li Signori Pittori con Musica. San Apparato ne la Chiesa di Santa Martina in Campo Vaccino vecchio; oue su adorato il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti.

Parimente la Maestà de la Regina Cristina Alessandra di Suetia si portò à la Visita de le quattro

principali Basiliche.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 251. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 501. e Donne 203. Furono anche ristorati 82. Conualescenti.

SABBATO à li 19. La Festa di San Pietro d' Alcantara fù celebrata singolare in Araceli con Musi-

ca, e Panegirici per tutta l'ottava.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia, di Monticelli, con Sacco bianco, quattro Lanternoni, Musica, e Trombe auanti lo Stendardo grande, e bello, con la Madonna Santissima del Confalone, e Musica al Crocesisso; Clero, e quattro Curati. In numero gl' Huomini 215. con 50. Torces accese; Donne 192. compreseui 20. Zitelle conscessionargentata. Fù incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Recognitione secudi 143.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 389. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 507. e Donne 313. Furono anche ristorati 84.

Conualescenti.

DOMENICA à li 20. In occasione de la Sacrane la Chiesa di Giesà, e Maria, si vidde posta à l'ordine la forma de l'Altar Maggiore, che douerà esfere di pietre sine, disegnato dal Signor Caualier Carlo Rainaldi. E Sua Santità si compiacque, per quel giorno concederui Indulgenza Plenaria, nonin forma di Giubileo.

L' Espositione del Santissimo su à la Chiesa de le Stimmate; de la Morte, & Oratione; di Sant' Orsola; e de la Maddalena de' Padri Ministri de l' In-

fermi, con Musica, e Sermoni.

Le Sorelle de la Compagnia del Santissimo Sacramento di San Lorenzo in Lucina andarono per le quattro Chiese processionalmente, derogatoli il numero da Sua Santità, per l'acquisto del Santo Giubileo con quella Visita, e due altre à loro commodo.

Il Santissimo esposto per le quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Santa Maria in Via Lata al Corso.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La Prima fù de la Morte di Ciuita di Chieti con Sacco nero, Lanternoni, Bandiera bella, grande, nera; & vn' Offatura di Morte grande, portata da quattro, Musica al Crocesisso. In numero gl' Huomini 81. & in abito da Pellegrini senza sacco 37. con 34. Torce accese, e Donne 36. Incontrata, e riceuta da quella de la Morte; condotta à l' Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere . Lasciò di Regalo scudi Cento.

La Seconda fù de la Concettione di Viterbo con Sacco bianco, e Mozzetta turchina oscura, e Cappello dietro le spalle, Mazzetta bianca, e turchina, Lanternoni bianchi, profilati d' Argento, Stendardo bello, grande, dipintoui la Concettione, e San Giouanni Euangelista; Musica al Crocesisso: le Donne vestite simili à gl' Huomini in numero 98. con 16. Torce accese, e Donne 35. con la loro Croce, aggregata à la Santissima Concettione, e riceuta à l'Ospitio de la Santissima Trinità, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 30. scudi. Partirono contente, e benedette.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 276. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 509. e Donne 274. Furono anche ristorati

79. Conualescenti.

LVNEDI' à li 21. La Maestà de la Regina Cristina Alessandra di Suetia si portò à la Visita de lo quattro Chiese. E l'Eminentissimo Signor Cardinal Crescentio tornò da la Diuotione del Santuario di Loreto.

La Compagnia di Sant' Orfola ne la sua Chiesa à Ripetta sece Festa con Musica, e Processione, e diede la Dote ad alcune Zitelle del Rione, & ad alcune la Vesta sola.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 209. Pellegrini, trà Huomini. e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 421. e Donne 219. Furono anche ristorati 81. Conualescenti.

MARTEDI' à li 22. Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 294. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 398. e Donne 206. Furono anche ristorati 87. Conualescenti.

 $\mathbf{I}$ 

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato in Santa Maria de' Miracoli al

Popelo.

MERCOLEDI' à li 23. Sua Santità diede il Possesso del Gouerno di Roma, e suo Ristretto à Monsignor' Illustrissimo Giouanni Battista. Spinola Arciuescouo di Genoua, oggi Cardinale. E la Maestà de la Regina Cristina Alessandra di Suetia si portò in Visita de le quattro Bassiliche principali.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 397. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 444. e Donne 266. Furono anche ristorati

77. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 24. La Santità di Nostro Signore si portò in Visita di quattro Chiese con il suo solito Corteggio di Caualieri, e Titolati, e d'alcuni Signori Cardinali; e visitò la Basilica di San Paolo suori de le Mura, quella di San Giouanni Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, e Santa Maria Maggiore à sua Elettione.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato in Santa Maria de la Pace.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 178. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 463. e Donne 251. Furono anche ristorati 85. Conualescenti.

VENER DI' à li 25. La Festa de'Santi Crispino, e Crispiniano Martiri, sù celebrata in Sant' Agostino; e da Calzolari Oltramontani sù data la Dote ad alcune Zitelle.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 150. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 390. e Donne 154. Furono anche ristorati 88. Conualescenti.

SABBATO à li 26. Vigilia. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la

Chiesa di Santa Maria di Loreto.

entrò per la Porta del Popolo vna Compagnia de le Stimmate di San Francesco, venuta da Capua, vestita di biscio, Volto coperto, scalzi con Sandali, e Mozzetta biscia longa sino à la cintura, con Bordone; con vn piccolo Crocessso, con Telo dietro l'Asta, con sei Torce accese auanti; in numero gl' Huomini 33. & vn Seruente vestito, di biscio ad vso di Tertiario, con altri 24. appresso inabito da Pellegrini, tra Huomini, e Donne; e con due some. Incontrata, e riceuta da quella de le Stimmate, sù condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata con la solita Carità per trè sere. Lasciò di Regalo vn Calice, & vna Patena d'Argento. Partì sodissatta, e benedetta.

Tornò da Frascati l' Eminentissimo Signor Cardinal Rocci, & alcuni altri Porporati, ch' erano vsciti à Villeggiare, tornarono in Roma, parte in que-

sta sera, e parte ne le due seguenti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 259. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 344. é Donne 132. Furono anche ristorati 95. Conualescenti.

DOMENICA à li 27. L' Espositione del Santissimo à l' ora di Vespero sino à sera sù in Sauta Maria in Campitelli con Musica, e Sermone, solita d'ogni quarta Domenica.

Si vesti Monaca priuatamente nel Conuento de la Maddalena de le Conuertire al Corso Giouannina.

Francesina, e si pose nome Suor' Eugenia.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia del Crocefisso di Oleuano con Sacco nero, Trombe à lo Stendardo del Santissimo Crocesisso di Tassettà bianco à fregi d'Oro d'ambe le parti; Musica, e concerto di Pifari, e Trombone auanti il Crocesisso, sopra di vn Tronco verde: in numero gl' Huomini 250. quattro Preti con la Croce in asta; cento Torce accese, e Donne 264. compreseui 17. Donzelle, con Vestine sotto, e Rocchetti sopra, 14. con Ghirlande de' Fiori, e trè con le Corone di Spine, vicino à la loro Croce inargentata. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocefisso in San Marcello, con l'interuento de'Signori Duchi Guardiani, e condotta à la Chiesa, posciaà l' Ospirio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo trè Rubbia di Grano, 14. bocali d'Olio, e 50. scudi - Parti benedetta, e contenta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinirà surono riccuti di prima sera 171. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 345. e Donne 95. Furono anche ristorati 117.

Conualescenti.

LVNEDI' à li 28. La Festa de' Santi Simone, e Giuda Apostoli sù à San Pietro, que sono li loro Corpi: e si celebrò con Apparato, e Musica ne la loro piccola Chiesa à li Coronari.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adoraro in Sant' Apollinare.

Si

Si vesti Monaca prinatamente, mà con bell' Apparato nel Conuento de la Maddalena de le Conuertite al Corso Anastasia, la quale si sece poi chiamare Suor Maria Beatrice.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 153. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 353. e Donne 96. Furono anche ristorati

117. Conualescenti.

MARTEDI' à li 29. Vennero trè Huomi da Cafal di Murano, vicino Cremona con Sacco nero, con le loro Lettere credentiali, che l'attestauano essere Fratelli de la Compagnia del Santissimo Crocesisso di quel Luogo. Vennero soli trè, per nonessersi vniti gl'altri Fratelli de la Compagnia. Furono riceuti, cibati, & alloggiati, come aggregati à la Compagnia del Santissimo Crocesisso in S. Marcello per trè sere con le loro sodisfattioni.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 319. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 432. e Donne 153. Furono anche ristorati

115. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 30. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa.

di Sant' Ignatio.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 562. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 571. e Donne 278. Furono anche ristorati 108. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 31. Vigilia. Vespero Papale in Palazzo Apostolico al Quirinale con l'assistenza

di Sua Santità.

392 OTTOBRE.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 642. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 709. e Donne 450. Furono anche ristorati 112. Conualescenti.

A tutto il Mese di Ottobre ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 10018. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 18306. e Donne 10589. Riceuerono anche il ristoro 3258. Conualescenti.



## NOVEMBRE



che ne la Festa di Tutti li Santi si sentisse à l'Alba le sparo di Castel Sant' Angelo, e tel Quirinale Sua Santità assistesse à la Cappella Papale à la Messa. Doppo de la quale si portò à la Loggia, e bene-

disse il Popolo, che in gran numero anzioso, e diuoto l'aspettaua. La Festa sù solennizzata ne la
Chiesa di Santa Maria ad Martyres con l'Ottaua,
che sù istituita da la Fel. Mem. di BONIFACIO IV.
Il Magistrato Romano vi presentò vn Calice, e
quattro Torce, e la Santità di Nostro Signores
si compiacque per tutta l'Ottaua de' Morti concedergli l'Indulgenze Ordinarie, non ostante le
sospensioni ne l'ANNO SANTO. Il simile seco
ne la Chiesa di San Gregorio nel Monte Celio
à tutta l'Ottaua, per i Viui, e per li Morti. A la
Cappella de' secondi Vesperi Sua Santità non
interuenne.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di Santa Maria Nuouade' Padri Oliuetani.

Entrò per la Porta di San Giouanni Laterano, e si radunò in Campo Vaccino vecchio la Compagnia di Marsciano, Casale di Capua con Sacco bianzo, Mozzetta rossa, Cappuccio bianco, coperti il Volto, e Bordone rosso; tutti col Cappello bianco, & erlo rosso, dietro le Spalle. In numero gl' Huomini 60. così, e sei con Sacco rosso; con vna sola.

Ddd

Ban-

Bandiera grande, con Trombe, e Pifari; e le Donne furono 15. in Abito da Pellegrine, & altri 40.
Huomini similmente da Pellegrini, con trè Someappresso, e molti altri Caualli. Fù incontrata,
e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata. Lasciò di Elemosina,
33. Zecchipi. Parti benedetta, e contenta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 429. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 795, e Donne 418. Furono anche ristorati 112.

Convalescenti.

SABBATO à li 2. Cappella Papale per la Commemoratione de' Morti al Quirinale, oue Sua Santità interuenne ne l'Abito consueto di tal giornata.

A la Chiesa de l'Archiconfraternità de la Morte, & Oratione Sua Santità si compiacque concedere Indulgenza Plenaria da li primi Vesperi à tutto il dè de li Morti, per li quali incominciò il Perdono, à San Gregorio.

Ne l'Ospitio, de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 284. Pellegrini, trà Huomi-

nini 670. e Donne 306. Furono anche ristorati 99.

Conualescenti.

DOMENICA à li 3. L' Espositione del Santissimo sù ne la Chiesa de la Santisima Trinità de Pellegrini ad vio di Quarant' Ore: & in San Lorenzo, in Lucina ad ora di Vespero solamente con Musica, e Sermoni, solite d'ogni prima Domenica di Mese: E per le Quarant' Ore correnti sù adorato in S. Gregorio in Monte Celio.

Vici

Vscì l'auuiso per Notificatione, à chi hauesse visitato la Chiesa del Suffragio, Confessato, e Communicato, & vna volta le quattro Chiese in quel giorno, accompagnando li Fratelli de la Compagnia in Processione, ò Fratello, ò nò, acquistaua, la pienissima Indulgenza in forma di Giubileo, così dispensato da Sua Santità, come se per 30 volte.

Tornò da Perugia l'Eminentissimo Signor Cardinal Federico Colonna. E venne da Venetia Monsignor Illustrissimo Pompeo Varese già Nuntio.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 136. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 572. e Donne 173. Furono anche ristorati 96. Convalescenti.

LVNEDI' à li 4. La Festa di San Carlo Borromeo su celebrata da la Natione di Milano à S. Carlo al Corso; e li Signori Cardinali in numero di 26. assistirono à la Messa cantata ad vso di Cappella da' Musici di Palazzo. Il Magistrato Romano vi presentò vn Calice, e quattro Torce. Sopra l'Altare Maggiore su esposto il Cuore del Santo, e vi dimorò tutta l'Ottaua. La Compagnia Nationale diede la Dote ad alcune Zitelle nel suo Oratorio Si celebrò ancora la Festa à San Carlo à le Quattre Fontane; & à la Chiesa de' Padri Bernabiti con Musica, e bell'Apparato, oue Sua Santità concesse Indulgenza Plenaria da li primi Vesperi sino à tutto il giorno de la Festa.

Andarono per le quattro Chiese, & à la Chiesa, del Suffragio le Sorelle, e le Donne, ancorche non Sorelle de la Compagnia del Suffragio, per l'acquisto de la pienissima Indulgenza in forma del Giubi-

leo, nel modo medesimo de gl' Huomini il giorno antecedente.

Andarono parimente tutti li Fratelli, e Sorelle del Santissimo Rosario processionalmente per le quattro Chiese, radunatisi à Santa Sabina, per andare à le trè, e la sera à San Pietro in Vaticano, & andarono con vna bella Madonna, portata da quattro, ben vestita, in mezzo à quattro Colonne, con la sua Cuppolina: concessali l'Indulgenza pienissima del Santo Giubileo da Sua Santità con quella sola visita Confessati, e Communicati, come se per 30. volte; ancorche hauessero tempo tutto il Mese di Nouembre in vn giorno di Festa, su eletto il giorno di San Carlo.

Andò ancora per le quattro Chiese la Compagnia del Santissimo Sacramento di Santa Maria in Viacon Sacco bianco processionalmente per l'acquisto del Santo Giubileo, derogatoli il numero da Sua Santità con quella Visita, e due altre à loro

commoda.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia de la Madonna Santissima del Carmine di Nettuno, con Sacco lionato, e Mozzetta bianca, due Lancernoni color di noce, profilati d'Oro, Trombe, e Musica à lo Stendardo, impressaui la Madonna. Santissima del Carmine, e Sant' Elia; Musica al Crocesisso, con il loro Clero, accompagnata da Frati de' Santi Apostoli. Furono gl' Huomini 198. con 124. Torce accese, e Donne 176. cioè 160. vestite à la Tunissima, e le altre 16. à l'vso de' Paesi conuicini, due con Ghirlande, e Rocchetti, vicino à la loro Groce indorata. Fù incontrata, e ricceuta da quella del Santissimo Sacramento, e Cinque

397

que Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo scudi Cento, Parti sodissatta, e benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 187. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huamini 511. e Donne 120. Furono anche ristorati 102 Conualescenti.

MARTEDI' à li 5. Gl' Eminentissimi Signori Cardinali surono ad assistere in Cappella nel Palazzo Apostolico, per l'Essequie Anniuersaria de' Signori Porporati Morti.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato in San Carlo a' Catinari.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 212. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini ni 396. e Donne 114. Furono anche ristorati 123. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 6. Indulgenza Plenaria à San Cesareo ad intercessione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Carlo Barberino, per la Festa trasserita in tal giorno.

Entrò per la Porta del Popolo vna Compagniavenuta da Celleno, Diocesi di Montesiascone, con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo de la Madonna Santissima del Confalone, e Musica al Crocesisso. In numero gl' Huomini 92. con 46. Torce accese; e Donne 123. compreseui ). Zitelle con Roccherti senza Ghirlande, vicino à la loro Croce profilata d'Argento. Incontrata s riceuta da quella del Confalone, e condotta à l'Os.

398 à l' Ospitio s sù cibata, & alloggiata per trè sere, Lasciò d'Regalo scudi 50. Parti contenta, e benedett4.

L'Eminentissimo Signor Cardinale Flauio Chigi

pari per diporto verso Spoleti.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono ricuti di primo ingresso 317. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 419. e Donne 156. Furono anche ristorati 126. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 7. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato ne la Chiesa dex

Santi Ambrogio, e Carlo al Corso.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia di Ciuitella d' Oruieto, con Sacco nero, Segno inpetto, e Cappello dietro le spalle, con vno Stendardo piccolo se Crocefisso. In numero gl' Huomini 50. con 12. Torce accese, e Donne 64. Fù incontrata, e riceuta da quella de la Morte, e condottaà l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Fù compatita se non lasciò Regalo: parti sodisfatta, e benederra.

Morì il Figlio Primogenito de l' Eccellentissimo Signor Duca Don Domenico Orsino di Grauina. Morì anche il Signor Giouanni Battista Sanpieri, & il Bambino nel Parto; e la sua Signora Consorte Dorotea del Pozzo due giorni doppo feguì loro

nel Cielo

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 263. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 416. e Donne 155. Furono anche ristorati 1180 Conualescenti. VE-

399

VENERDI' à li 8 La Festa di Santi Quattro Coronati fù celebrata ne la Chiesa de le Orfane, vicino à l'Ospedale di San Giouanni Laterano.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 183. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 408. c. Donne 164. Furono anche ristorati 119. Conualescenti.

SABBATO à li 9. La Dedicatione de la Basilica del Saluatore in San Giouanni Laterano. Festa in. detta Chiesa: e. Sua Santità vi concesse vna pienissima Indulgenza, in forma, di Giubileo à chì visitò. una volta sola la detta Basilica, di San Giouanni Laterano. da li primi Vesperi sin tutto il Sabbato de l' Ottaua, e ti trouò presente à l'ostensione de Capi de' Gloriosi Apostoli's, e parimente: dentro il detto tempo, visitò vna volta, le altre trè Basiliche, com se 30. Si sece Festa anche à San Saluatore de le Copelle, doue fù adorato il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti ..

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia. de l' Annuntiata di Palombara con quest' ordin : . Quattro Tamburri auanti li due Lanternoni inargentati. Quattro Trombe auanti lo Stendardo de la Santissima Annuntiata, e da l'altra parte San Biagio, e Sant' Egidio; con lo sparo di 30. Mortaletti à l'entrare; Mufica auanti il Crocefisso, & altri 30. Mortaletti: altra Musica, e sparo di 50. Mortaletti. à l'entrare de l'Imagine del Saluatore, portat da sei, auanti la Croce inargentata de le Donne: noue Donzelle con Rocchetti, sei con Ghirland. e trè con Corone di Spine, e 20. Mortaletti à l'entrare. Auanti à queste 24. Frati Minori Osseruanti 3,

de la Madonna, portata da sei nel fine de le Donne 50. Zitelle con Rocchetti, e Torce, e 14. Donne, con 14. Bandierole piccole, 7. turchine, e 7. rosse, sopra d'Aste inargentate, con lo sparo d'altri 30. Mortaletti; & vn'altro Corpo di Musica di 15. voci. Furono gl' Huomini con Sacco bianco, e Mazzetta inargentata 376. e le Donne tutte 286. Torce 200. In sei volte 160. tiri di Mortaletti, trè corpi di Musica. Fù incontrata, e riceuta da quella del Consalone, e condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere; Lasciò di Donatiuo 100. scudi. Partì contenta, e benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 366. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 627. e Donne 398. Furono anche ristorati

126. Conualescenti.

DOMENICA à li 10. Concesse Sua Santità Indulgenza Plenaria da li primi Vesperi à tutta la Fessa ne la Chiesa de la Madonna de la Vittoria, oue si celebrò con bellissimo Apparato, e Musica, guidata dal Signor Alessandro Melani con voci le megliori di Roma, e Sinsonia con Trombe, Cornetti, Arcileuti, e Violini, le Memoria de la Vittoria di Praga del Venerabile Frà Domenico di Giesù, e Maria Carmelitano Scalzo, successa l'Anno 1620, per Miracolo de l'Imagine de la B. Vergine Maria, che si ritroua conseruata ne l'Altare Maggiore di detta Chiesa.

L' Espositione del Santissimo sù ne la Chie-la di San Carlo de Catinari, e di Giesù, e Magia, solita d'ogni Seconda Domenica del Mese.

Festa

NOVEMBRE.

401 Festa ne la Chiesa di Sant' Andrea de la Valle per il Beato Andrea d' Auellino, con Musica. del Signor Foggia ; & in Sant' Agostino per San Trifone.

Entrò per la Porta del Popolo vna Compagnia, venuta da Gaeta, con Sacco bianco, Mozzetta nera, Cappuccio bianco in testa, e Cappello, con Volto scoperto, e Mazzetta rigata bianca, e nera; con Bandiera grande innanzi, & vn Crocefisso à l'antica, bello grande, con Croce intagliata, & indorata: e nel fine vna Statuina di Santa Scolastica, portata da quattro. Furono gl' Huomini 49. con 2. Preti, e 12. Torce accese; e Donne 10. Fù incontrata, come aggregata, da quella de' Santi Benederro, e Scolastica à la Ciambella, e condotta ad alloggiare à l'Ospitio de la Santissima Trinità, oue fù cibata, & alloggiata per trè fere gratis.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 319. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 631.e Donne 422. Furono anche ristorati 124. Conualescenti.

LVNEDI' à li 11. San Martino Vescouo; Festa à li Monti, oue sù esposto il Santissimo per le Quarant' Ore correnti; e Sua Santità vi concesse la pienissima Indulgenza in forma di Giubileo à chi visitò detta Chiesa, Consessato, e Communicato, durante l' Espositione del Santissimo Sacramento, e le quatrro Basiliche principali, per vna sola volta à suo commodo, come se 30.

Andarono per le quattro Chiese processionalmente le Sorelle de la Compagnia del Santissimo

Eec

Sacramento di Santa Maria in Via, per l'acquisto del Santo Giubileo nel modo, che sù derogato per li Fratelli di detta Compagnia à li quattro del corrente.

Il Clero de la Basilica di San Pietro in Vaticano con li due Eminentissimi Signori Cardinali Barberini, andò processionalmente à San Paolo suori de le Mura per l'acquisto del Santo Giubileo, derogatoli così da Sua Santità, con la visita de le quattro Basiliche vn' altra volta à suo arbitrio. Restò à desinare colà à sue spesse, venne incontrato da quei Reueron de la contrato de la contrato de quei Reueron de la contrato del la co

rendi Monaci à tutto il Prato.

La sera ne la Chiesa de la Santissima Trinità de Pellegrini con Catasalco à cinque ordini di lumi di Cera sopra Candelieri d'Argento, e con Apparato sugubre per tutta la Chiesa, surono celebrate l'Esequie generali per tutti li Fratelli Desonti de la Compagnia: Fù cantato l'Ossitio de' Morti, e Sermoneggiato.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 469. Pellegrini, trà Huomini, E Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 680. e Donne 466. Furono anche ristorati 112.

Conualescenti.

MARTEDI' à li 12. Indulgenza Plenaria.

à l'Araceli, per la Festa di San Diego, da li
primi Vesperi sino al tramontar del Sole de la.
Festa, che in particolare su de i Laici; e si sece
con Musica à due Cori, e Panegirico. Et in vn'
Altare ancora ne la Chiesa di Sau Giacomo de'
Spagnoli.

Tornarono 1' Eminentissimo Signor Cardinale Cesare d' Estrees, e l' Eccellentissimo Signor Duca

Fran-

Francesco d' Estrees suo Fratello da la Villeggiatura

di Tiuoli, e d' Albano.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 309. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 543. e Donne 286. Furono anche resorati 102. Convalescenti.

MERCOLEDI' à li 13. Indulgenza Plenaria, ne la Chiesa di Sant' Andrea del Nouitiato de' Padri Giesuiti, per la Festa di San Stanislao Costa, da li primi Vesperi sino al tramontar del Sole de la Festa, che sù fatra con buona Musica, & Apparato. Si sece Festa anche à la Chiesa de' Sartori per Sant' Huomo Bono, doue si diede la Dote ad alcune Zitelle. E vi sù adorato il Santissimo esposto per

le Quarant' Ore correnti.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La prima de la Madonna Santissima del Rosario, venuta da Casal di Sanguine, ò di Sangue in Abruzzo, aggregata, & incontreta da' Signori de la Compagnia del Rosario, e da'Frati di San Domenico, con quest' ordine. Precedeuano à la Croce de' Frati due Mandatarij vestiti di bianco, e due Lanternoni. Li Fratelli de la Compagnia erano vestiti con Sacco bianco, e Mozzetta nera, & alcuni fenza Mozzetta: andauano tramezzati li Frati, doppo vna Bandiera bianca con la Madonna Santifsima del Rosario, con quattro Trombe auanti, e poi vn Crocefisso; e nel fine vna bella Statua bens vestita, rappresentante la Madonna Santissima del Rosario. Auanti à le Donne vn picciolo Stendardo bianco. In numero gl' Huomini 68. & in Abito da Pellegrini 10. con 24. Torce accese, oltre il Clero

di 14. Preti con le Cotte; e Donne 22. Fù poi alloggiata, e riceuta ne l'Ospitio de la Santissima

Trinità, e cibata per trè sere gratis.

La Seconda si quella, che venne da Viterbo con Sacco bianco, e Mozzetta nera, Huomini, e Donne. Gl' Huomini con il Cappuccio calato, e Cappello dievo le spalle; e le Donne con lo Scussino nero; ambedue con Croci lisce. In numero gl'Huomini 38 con quattro sole Torce accese; e Donne 26. cen un Frate Carmelitano con la Stola nel sine. Incontrata, e riceuta da quella del Sussinajo, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 70. scudi; e con atto di ciultà regalò anche si Sacerdori d' una Doppia per ciascuno; e gl' altri Seruenti de la Compagnia d' una Piastra per ciascuno. Partirono benedette, e sodisfatte.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinirà surono riceuti di primasera 292. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati. Huomini 502. e Donne 252. Furono anche ristorati 97-Convalescenti.

GIOVEDI à li 14. La Staffetta spedita da Firenze, e giunta in Roma portò l'auusso de la Morte: del Screnissimo Signor Cardinale Leopoldo de Medici d'Anni 50, il Martedì à li 12. E la sera tornò da le Cacce: di Spoleti l'Eminentissimo Signor Cardinale Flamo Chigi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 204. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 425-e Donne 172. Furono anche ristorati

97. Conualescenti.

VENERDI' à li 15. Ne la Chiesa del Giesa vi su l'Anniversario de Fratelli, e Sorelle de la Buona Morte con l'Indulgenza Plenaria à chi visitò, e si Communicò in detta Chiesa, intercedè ancora, per modum suffragij, per le Anime del Purgatorio. E per la Festa de la Dedicatione de la Basilica di Santa Maria in Trasteuere à chi visitò quella Chiesa in quel giorno in gratia, & vna volta à suo commodo le quattro principali Basiliche dentro l'ottaua di detta Festa, Sua Santità concesse la pienissima Indulgenza in sorma di Giubleo, come se 30. Io vi sui, vdij la Messa con buona Musica, & ancorche il rempo andasse vmido visitai le altre quattro Basiliche.

Si portò in Roma l'Eminentissimo Signor Cardinale Fabritio Spada, venendo dal suo trattenimento

di Frascati.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adoraro in Santa Maria de la Vittoria.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 373. Pe legrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 592, e Donne 272. Furono anche ristorati

90. Conualescenti.

polo vna Compagnia venuta dal Valto con Sacconero, Segno in petto, Cappello incerato, Guanti bianchi, e Bordone nero; quattro Trombe auanti ad vno Stendardo mezzano, à prima vilta dipintati l'Imagine di Maria, e da l'altra parte la Morta Musica innanzi ad vna Croce liscia. In namero gl Huomini 46. con Sacco, vn Prete, e 15. in Abito da Pellegrini con 12. Torce ordinario se

405

& 8. da 12. accese, e due Some appresso. Incontrata, e riceuta da quella de la Morte, condotta, à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo, trà Cera, e denari 39. scudi, e mezzo. Parti sodissatta, e benedetta.

Tornò in Roma vna Compagnia di Carabine, doppo d'essere stata à la disesa de le Marine Adriatiche; e contro i Banditi, che infestauano il Terri-

torio d'Ascoli.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 349. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 548. e Donne 335. Furono anche ristorati 92: Conualescenti.

DOMENICA à li 17. L' Espositione del Santissimo sù ne la Chiesa de le Stimmate; In quella de la Morte, & Oratione; In Sant' Orsola; e ne la Chiesa de la Maddalena de' Padri Ministri de gl' Infermi, con Musica, e Sermoni, solita d'ogni terza Domenica di Mese.

Andarono per le quattro Chiese due Compagnie. Quella de le Sante Spine di Nostro Signore Giesù Christo ne la Chiesa di San Biagio, e Beata Ritade la Natione di Cascia sotto le Scale d'Araceli gl' Huomini. E l' Vniuersità de' Barcaroli, erettain San Rocco ne la Cappella de' Santi Giuliano, e Nicolò di Roma: ciascuna da sè processionalmente per l'acquisto del Santo Giubileo, derogatoli il numero da Sua Santità con quella visita, e due altrevolte à loro beneplacito.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato in Santa Maria de l'Oratione,

Compagnia de la Morte.

En-

Entrarono da la Porta del Popolo quattro Compagnie. La prima fù del Santissimo Sacramento di Capranica, con Sacco rosso, Segno in petto, e Bordone in mano, Lanternoni, Trombe, e Musica auanti lo tendardo del Santissimo Sacramento; e Musica al Crocesisso. In numero gl' Huomini 303. con 36. Torce accese; Donne 175. tutte com Telo di Lino in Capo; accompagnata da Frati Conuentuali. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per quattro sere, come aggregata; Lasciò di Donatiuo quattro Vitelle Camparecce, 10. rubbia di Grano, e 147. libre di Cera arsiccia.

La Seconda venne da Montorio, detta del Rosario, con Sacco bianco, Bandiera turchina, dipintaui la Madonna Santissima del Rosario; Crocesisso
scoperto, con vna Madonna grande, ben vestitacon vn Rosario in mano, portata da quattro. In numero gl' Huomini 127, con 16 Torce accese, conil Clero di 15 Preti con la loro Croce; e Donne 60.
con Camiscio bianco. Incontrata, & accompagnata
da Frati di San Domenico, e da due Signori del Rosario, come à loro aggregata; douea andare ad alloggiare à l'Ospitio de la Santissima Trinità, si hebbe poi notitia, che per l'alloggio venisse proueduta
da l'Illustrissimo Signor Marchese Crescentio Crescentij.

La Terza venne da Arzoli, Castello de' Signori Massimi, con Sacco bianco, Lanternoni belli, tutti dorati, lo Stendardo de la Madonna Santissima del Confalone, bello assai, e bizzarro; con Musicaauanti, & vn' altro Corpo di Musica al Crocessiso, con vn bel Telo d'Oro di sopra. In numero gl'Huo-

mini

mini 148. con 64. Torce accese; e Donne 84. consacchi nuoui di Quadretto bianco, Telo grande in Capo, pieghettato ogni cosa ad vso de' Fazzoletti; e 19. Donzelle incluseui, con Sottanine, Rocchetti, e Ghirlande, vicino à la loro Croce inargentata; e 10. Frati Conuentuali, con la Mozzetta biancas sopra lo Scapulario. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 75.

La Quarta fù la Compagnia del Crocefisso di Viterbo con molti Nobili, vestiti di Sacco nero, Lanternoni, sei Trombe auanti lo Stendardo de la Croce, Musica al Crocesisso, Segno in petro del Crocefisso, Mozzetta di Corame nero orlata, e Bordone al fianco; così anche le Donne; e gl' Huomini con il Cappello dietro le Spalle, e Berettino in Capo, Guanti neri, e Crocetta in mano. In numero gl' Huomini 65. con 22. Torce accese; e Donne 31. con il Padre Confessore Ioro Francescano. Incontrata , e riceuta da quella del Santifimo Crocefisso in San Marcello, con l'interuento de' Signori Duchi Guardiani, fù condotta à la Chiesa, d'indi à l'Ospitio, e cibata, & alloggiata per trè seru. Lasciò di Donativo scudi 100. Partirono tutte benedette, e contente.

Doppo alcuni giorni d'Infermità maligna pafsò à l'altra Vita Monsignor' Illustrissimo Ottauio

Falconieri.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 274. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 883. e Donne 294. Furono anche ristorati 175. Conualescenti,

LV-

LVNEDI' à li 18. Festa in San Pietro, per la

Dedicatione di quella Basilica.

Sua Santità al Quirinale tenne Concistoro Secreto; oue à Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Portocarrero trasseri da la Chiesa di Ouiedo à quella di Cordoua, vacata per Morte di Monsignor Illustrissimo Franco d'Alarcon, Monsignor Idelfonso Salizanes.

Gl' Eminentissimi Signori Cardinali preconizzarono le seguenti Chiese: cioè. L' Eminentissimo Signor Cardinale Virginio Orsino quella di Briocense, quella di Fregius, di Tul, di Lisbona, di Capo Verde, e d' Angola. L' Eminentissimo Signor Cardinal d' Assia il Monastero di Santo Stefano de Vauoles di Girona.

In Campo Vaccino vecchio non refero spettacolo à trè Crassatori sospessi à trè Legni, perche sù giusto il rigore. Furono Domenico di Giouan Santi Petrullo. Lullo di Giouan Santi di Giulio. E Francesco di Giuseppe Matergio, Aquilani. Furono espossi doppo si loro quarti, per terrore, nella via publica, suori de la Porta Lateranense.

Venne in Roma, e fece la sua Entrata per la Via Flaminia con 27. Carrozze à sei l'Eccellentissimo Signor Quaranta Carlo Luigi Scappi Ambasciatore di Bologna, e molte altre Carrozze à due di Cor-

teggio.

Entrarono per la Porta del Popolo due Compagnie. La Prima venne da Castel Madama sopra Tinoli, con Sacco bianco, Lanternoni, e Trombeà lo Stendardo de la Madonna de l'Assonta, bello
assai, con Musica auanti, & altre voci auanti il Crocessisto: in numero gl' Huomini 176. con 50. Torce

Fff accese;

accese : e Donne 172. con Telo di Lino in Capo » con la loro Croce: accompagnata da Frati de la Re-

formella. Lasciò di Regalo scudi 60.

La Seconda fù quella di San Giouanni Battista di Caserta, con quest' Ordine. Auanti la Bandiera turchina fregiata d' Oro con San Giouanni Battista, & il Battesimo di Nostro Signore vi erano trè Pifari, e due Tromboni. Auanti vn piccolo, e diuoto Crocefisso vn' Incensante con vn' Turribolo d'Argento. Verso il fine il Clero formato di 23. Preti; & appresso vn Coro d'Istromenti di dieci Persone trà Violini, Cornetti, Viole, & vn Violone, che chì lo sonaua caminò sempre à l'indietro, per stare di faccia à gl'altri Stromenti, e regolare le consonanze concertate. Erano questi dieci vestiti di rosso sotto > Soprana turchina , e sopra le Cotte bianche, con Berrette turchine in Capo. Li Fratelli de la Compagnia erano vestiti con Sacco bian-60 Mozzetta d'Ormesino liscio turchino, Cappuccio bianco, e Cappello turchino scuro, conorio turchino chiaro, e fettuccia; Scarpe bianche, Calzette turchine, e Guanti bianchi: In numero 94. con 80. Torce accese; vn Prete con la Stola à l'visimo: 34. Donne, de le quali vna ne morì poi à l'Ospitio; Et appresso 25. in Abito da Pellegrini, con trè Some addietro, à guisa di Cariaggi, conla Coperta turchina. Ambedue furono incontrate, e riceute da quella del Confalone, e cont dotte à l'Ospitio, surono cibate, & alloggiate per trèsere; E quella di Caserta lasciò di Donatiuo vna Pisside d' Argento indorata di Libre due, e mezza, valutata 40. scudi. Partirono ambeduc contente, e benedette. Ne

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 221. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 724. e Donne 266. Furono anche ristorati 154. Conualescenti.

MARTEDI' à li 19. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Basilica di

San Paolo fuori de le Mura.

Vna Compagnia di Fanteria entrò per la Porta del Popolo, che ritornò da la Difesa d'Ascoli contro Banditi.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 272. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 687. e Donne 282. Furono anche ristorati 142. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 20. Ne la Chiesa de gl' In-

glesi si fece Festa per Sant' Edemon loro Rè.

Parti di Roma la mattina per il suo Vescouato d' Arezzo in Toscana l'Eminentissimo Signor Cardinal Nerio Corsini. E la Maestà de la Regina Cristina Alessandra di Suetia si portò à la Visita de le quattro Basiliche.

Due vecisi ritrouati in Campagna, vno senza Testa, & ambedue incogniti, condotti in Roma da la Compagnia de la Morte, surono sepelliti nel loro Cemeterio.

Fece l'entrata per la Perta del Popolo la Compagnia de la Morte di Viterbo, Huomini, e Donne vestiti similmente con Sacco nero, Mozzetta di Scamoscio nero, Cappello dietro le spalle: gl' Huomini, con Bordone, e Guanti neri, Croce grande liscia, e Croce piccola à le Donne; in numero Fff 2 gl' Huo-

gl'Huomini 55. con 10. Torce accese, e Donne 25. vn Prete, & vn Frate Carmelitano con Cotte, e Stole. Incontrata, e riceuta da quella de la Morte, condotta à l'Ospitio, su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 60. scudi. Parti benedetta, e sodisfatta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 352. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 881. e Donne 373. Furono anche ristorati 134.

Conualescenti.

GIOVEDI' à li 21. Indulgenza Plenaria concesse Sua Santità da li primi Vesperi sino à tutta la. Festa de la Presentatione de la Beata Vergine ne la Chiesa de' Signori Caudatarij in Borgo nuouo: & in quella de la Madonna de' Miracoli à la Piazza. del Popolo.

Venne per la Via Flaminia, e fece la sua entrata l'Eccellentissimo Signor Caualiere Antonio Barbaro Ambasciatore per la Serenissima Republica di Venetia; dentro la Carrozza de l'Eminentissimo Signor Cardinale Altieri, tirata da sei Caualli; ne la quale erano gl'Eminentissimi Signori Cardinali Otthoboni, oggi ALESSANDRO VIII. e Basadonna; accompagnato dal Corteggio di 67. Carrozze à sei, mandate da' Signori Cardinali, e Prencipi Romani, assettionati à la Serenissima Republica: e si portò Sua: Eccellenza à prestare con il bacio del Piede l'ossequio douuto à Sua Santità.

Il Santissimo esposto per le Quarant? Orcicorrenti su adorato ne l'Altare de la Compagnia del Santissimo Sacramento in San Pietro in

Varicano ...

Fece l'entrata per la Porta del Popolo la Compagnia del Santissimo Sacramento di Cisterna con-Sacco bianco, Segno in Petto, e Crocetta in mano: quattro Trombe, e Musica precedeuano à lo Stendardo bello, e di valore, nel quale in prima faccia era dipinta la Pietà, e da l'altra parte San Rocco, che adoraua il Santissimo Sacramento, additatoli da vn' Angelo. Vn' altro Corpo di Musica auanti il Crocefisso, coperto di vn bel Telo d' Oro. Furono gl' Huomini 230. con 64. Torce accese; e le Donne vestite al loro vso con la Mantricella in Capo, e Crocetta in mano erano 222. comprescui 13. Donzelle ben vestite di sotto, e sopra con Rocchetti, e Ghirlande de Fiori. Nel fine de gl' Huomini vi erano 24. Zoccolanti Reformati, che l' accompagnauano; vn Prete à l' vltimo con Cotta, e Stola. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e condotta à l' Ospitio, sù gouernata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di recognitione 100. Scudi.

Entrò per la Porta Lateranense, e si radunò in-Campo Vaccino vecchio la Compagnia del Santifsimo Sacramento del Casale di Sessa con Sacco bianco, con una Bandiera mezzana rossa, Stendardino, e Crocefisso piccolo: in numero gl' Huomini 35. con quattro Torce accese, e Donne 15. Incontrata, come non aggregata, da alcuni Fratelli de la Compagnia de la Santissima Trinità, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere gratis. Partirono ambedue contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 427. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 780. e Donne 197. Furono anche ristorati 127. Conualescenti.

Ne la mezza Notte seguente inuiò lo Spirito al suo Creatore l' Eminentissimo Signor Cardinalo Cesare Rasponi da Rauenna, in età d'Anni 60.

compiti.

VENERDI' à li 22. Per la Festa di Santa Cecilia il Magistrato Romano presentò vn Calice, e quattro Torce à la Chiesa de le Monache di detta. Santa à Ripa grande, oue era vn' acconcio di vago concerto di Fiori, e di Apparati: la Musica fù celebre à quattro Cori, con Sinfonia gratiosa, guidata dal Signor' Antonio Massini . La Congregatione de' Musici celebrò la Festa di detta Santa ne la Chiesa de la Maddalena de' Padri Ministri de gl' Infermi, oue è il suo Altare. E Sua Santità concesse Indulgenza Plenaria ne l' Oratorio di Santa Maria in Vallicella, detta la Chiesa nuoua, per la Festa di Santa Cecilia, da li primi Vesperi sino al tramontare del Sole de la Festa, nel qual' Oratorio sù permesso anche à le Donne di entrarui ad orare.

Fù ritrouata vna Donna annegata nel Teuere, e portata in giro per le Piazze, per quanto vsasse

diligenza la Giustitia, non sù riconosciuta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 446. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 855. e Donne 236. Furono anche ristorati 117. Conualescenti.

SABBATO à li 23. Concesse Sua Santità Indulgenza Plenaria à chi visitò in gratia la Chiesa di San Clemente, vicino al Colosseo, ossiciata da' Padri de l' Ordine de' Predicatori, da li primi Vesperi sino al tramontar del Sole del di de la Festa.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore corren-

ti fù adorato ne la Chiesa di San Grisogono.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia del Santissimo Sacramento di Norme, con Sacco bianco, Bastone liscio, e Crocetta indorata, Trombe à lo Stendardo, oue era dipinto il Santissimo Sacramento à prima vista; e da l'altra parte la Nuntiata; Musica auanti il Crocessisso. In numero gl' Huomini 90. con 36. Torce accese; e Donne 70. vestite così; cioè 21. con Rocchetti, e Ghirlande; trè Croci auanti, vna grande, e ducpiccole; cinque più piccole Fanciulle con i Crini d' Oro; l'altre 13. portauano li Misteri de la Pasfione, e poi altre 14. Zitelle, con le Corone di Cartone colorite sopra le Mantricelle in Capo; & altre 35. Donne vestite à l'vso del Paese. Fù incontrata da' Signori Deputati del Rosario, come à loro aggregata, & inuiata à l' Ospitio de la Santissima Trinità, oue su cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Elemosina scudi 25. parti benedetta, e sodisfatta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 516. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1002.e Donne 358. Furono anche ristorati 123. Conualescenti.

DOMENICA à li 24. Andarono per le quattro Chiese le Donne Sorelle de la Compagnia de le Sante Spine di Nostro Signore Giesù Cristo in San Biagio, e Beata Rita, per l'acquisto del Santo Giubileo nel modo de li Fratelli, che andarono à li 17. Et il Clero di Santa Maria Maggiore si portò à San Paolo suori de le Mura processionalmente, per l'acquisto del Santo Giubileo, derogatoli das Sua Santità il numero con la Visita di quella Basilica, & vn'altra volta per le quattro printa suo arbitrio.

L' Espositione del Santissimo su ne la Chiesa di Santa Maria in Campitelli ad ora di Vespero con. Musica, e Sermoni, solita d'ogni quarta Domenica del Mese.

L'Indulgenza Plenaria sù à San Grisogono in Trasteuere de' Padri Carmelitani di Mantoa, da li primi Vesperi sino al tramontar del Sole dal giorno de la Festa; oue il Magistrato Romano presentò vo Calice, e quattro Torce. Fù anche Indulgenza Plenaria ne la Chiesa di Santa Maria de l'Anima de la Natione Teutonica di Roma, per la Dedicatione di detta Chiesa, da si primi Vesperi, sino à tutto il giorno de la Festa.

Ne la Basilica di San Pietro in Vaticano Sua Santità concesse Indulgenza Plenaria, visitandola ingratia, non ostante la reuocatione de l' Indulgenze ne l' ANNO SANTO; e ciò per la Beatiscatione de li 19. Martiti di Gorgom, seguita in tal giorno; furono li seguenti: Cioè, vndici Frati de' Minori Osseruanti. Il primo Frà Nicolò Pico, Guardiano, e Religioso di singolar Dottrina. Il secondo Frà Girolamo da Vuerd, Guardiano Vicario sedelissimo. Il terzo Frà Teodorico Emdeno d'Amersort, diligente Custode de le Sacrate Vergini di Gorgom. Il quarto Frà Nicasio Hezio, persetto Scritturale Euangelico.

Il quin-

Il quinto Frà Vuilleado Danese nonagenario. Il se-Ro Frà Godefrido Meruellano Sacrestano, e Confessore. Il settimo Frat' Antonio da Vuerd, insigne Predicatore. L'ottano Frat' Antonio da Hornar. buon Predicatore. Il nono Frà Francesco Robio di Bruselles, giouane Predicatore. Il decimo Frà Pica tro d'Asch Laico. El' vndecimo Frà Cornelio da Vuich, parimente Laico, mà gionane. Due Parochi Venerabili di Gorgom, cioè Leonardo Vechelio da Bolduch; e Nicolò Poppelio da Vneldt. Due altri Guerrieri difensori del Sacro Eungelo, cioè Godeffrido Dunco da Gorgom, e Giouanni da Offeruuich, de Canonici Regolari di Sant' Agostino de l' Aquila. Giouanni de l'Ordine Domenicano, celebre Tomista. Et altri due Sacerdoti Premostratensi Adriano da Hiluarenbech, Giacomo da Oudenarda, due Seguaci degnissimi del gran Norberto. E per Corona l'vitimo fù Andrea Vualtieri, Paroco di Naimort. Fù celebrata ne la Chiesa Vaticana la sudetta Beatificatione, con il solito Apparato, à questo effetto posto insiene di Damaschi Cremesi à gran Trine, e Frange d' Dro, con l'assistenza de gl' Eminentissimi Signori Cardinali de la Sacra Congregatione de' Riti; e l'altri Signori Prelati, e Clero di San Pietro, con Musica à quattro Cori: & all'intonare del Te Dum Laudamus, fù scoperto yn bellissimo Quadro, pesto ne l'Altare fotto la Catedra di San Pietro; e nel' istesso tempo furono toccate le Trombe à le Porte de la Chiefa, e scoperto vn' altro gran Quadro, posto sotto la Loggia de la Benedittione, one si vedeano li 19. Fedeli stratiati per la loro costanza sino à la Morte con vn' empio, mà felice Martirio.

Ggg

Nel mio ritorno da la visita de le quattro Chiese giunsi in tempo à l'Esequie ne la Chiesa del Giesù, oue doppo le 20. ore con lugubre, e nobile Apparato sù esposto il Cadanere de l'Eminentissimo Signor Cardinale Cesare Rasponi; e surono celebrati li Funerali con l'assistenza di 26. Eminentissimi

Porporati.

Entrarono per la Porta del Popolo cinque Compagnie. La prima venne da Valle Rotonda in Regno con Sacco biamo, Mozzetta nera, Cappuccio bianco, riuoltato in capo, faccia scoperta, va piccolo Stendardo, &va piccolo Crocesso, con il segno del Campanelo per le fermate; con Bordonenero, indorati li bottoni: in numero gl' Huomini 60. con due Torceaccese, e Donne 25. con il Clero di 8. Preti. Incontrara, e riceuta da quella de la Morte, su condota à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere gratis.

La seconda su quella di Ronciglione con Sacco turchino, Mozzetta nera, orlata di bianco, Bandiera bella turchina, Trombe, e Musica à lo Stendardo, da vna sarte l'Annuntiata, e da l'altrasan Costanzo, bello, fregiato d'Argento sopra il turchino: così anche il Crocesisso con Panno ricamato, e con Musica. In numero gl'Huomini 188. con 130. Torce accese; e le Donne 87. similmente vestite, con Boidoni turchini, & inargentati, con la loro Croce profilata d'Argento. Parimente incontrata, e riceuta da quella de la Morte, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo cento Piastre.

La terza venne da Bagnarea con Sacco bianco, Lanternoni, & yn bello Stendardo de la Madonna. Santissima del Confalone da vna parte, e da l'altra San Bonauentura; con Trombe auanti, e Musica, al Crocesisso. In numero gl'Huomini 76. con 28. Torce accese; e Donne 55. cioè 50. con Telo di lino in capo, e Corona di Spine; e cinque vicino à la Croce con Ghirlande di Rose, e Rocchetti. Incontrata da quella del Confalone con l'interuento de l'Eccellentissimo Signor Prencipe di Pellestrina, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi 50.

La quarta fù quella di San Rocco di Fiano conSacco turchino, Lanternoni, con 5. Pifari auanti
à lo Stendardo, che da vna perte vi era San Rocco,
e San Sebastiano, e da l'altra Santo Stefano, benfatto; Musica auanti il Crocessio, accompagnatada 29. Frati di San Francesco Resormati. In numero gl' Huomini 98. con 28. Torce accese; e Donne84. comprescui 5. Donzelle con Rocchetti, e Ghirlande attorno la Croce. Incontrita, e riceuta da la
Compagnia di San Rocco, e condotta à l'Abitatione vicino à la Chiesa di Ripetta lest dato da Cenae poi condotta à dormire à l'Ospitio del Confalone,
così concordati li Signori Vecchiarelli Guardiani
de le due Compagnie. Lasciò di Conatiuo 15. Pas-

La quinta fu vn' altra di Bagnarea con Sacco di Tela biscio, e Mozzetta simile: gl' Huomini scoperto il volto, Lanternoni, Stendardo con San Bonauentura, e San Francesco, bello assai; vn diuoto Crocesisso. In numero gl' Huomini 112. con 32. Torce accese; e le Donne 88. parte con Sacco bianco, Mozzetta biscia, e Telo di lino in capo, e parte tutte di biscio, simile à gl' Huomini. Fù incontenta

si di Legna, e 30. scudi.

crata, e riccuta da quella de le Stimmate, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere con la solita Carità. Lasciò di Regalo scudi 40-Parrirono tutte sodisfatte, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 416. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 918. e Donne 374. Furono anche ristorati 133. Connalescenti.

LVNEDI' à li 25. La Festa di S. Caterina Vergine, e Martire à la sua Chicsa de Funari si celebrò poposa, e vi su satta Cappella Cardinalitia con bell' Apparato, e Musica. Sua Santità si compiacque concedere Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti li peccati à chè in gratia visitauala Chiesa Parocchiale di S. Caterina de la Ruota, cominciando da li primi Vesperis sino al Tramontare del Sole de la Festa.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sit adorato nella Chiesa de la Santissima.

Trinità de' Montis.

La Compagnia con tutto il Clero di San Giouanni Laterano andò per le quattro Chiese processionalmente, per conseguire il Santo Giubileo, dispensatogli da Sua Santità con quella Visita, & vn' altra à loro beneplacito.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità furono ricenti di primo ingresso 352. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati , & alloggiati, Huomini 844 e Donne 333. Furono anche ristorati 1474

Conualescenti.

MARTEDI' à li 26. La Santità di Nostro Signore concesse Indulgenza Plenaria à chi visitaua in gratia la Chiesa di Santo Stefano del Cacco, per

421

la Festa di S. Siluestro Abbate Fondatore de' Monaci Siluestrini, cominciando da li primi Vesperi sino al tramontar del Sole de la Festa; e poi anche ne li trè giorni seguenti, mentre vi su esposto il Santissimo.

La mattina li Signori Musici di Palazzo andarono in Compagnia vnitamente in forma di Clero con Abito Paonazzo, e Cotta, à prendere il Giubileo, derogatoli da Sua Santità con quella sola Visita de la Bassilica di San Pietro in Vaticano.

Ne la Chiesa de la Minerua si celebrò positiuamente la Festa de la Beata Margarita di Sauoia de

l' Ordine Domenicano.

Nel Monastero di Sant' Ambrosio de le Reuerende Monache di San Benedetto si vesti la Signora Maria Angela Vitali, accompagnata da l' Eccellentissima Signora Duchessa d' Acquasparta, e le Cerimonie in Chiesa surono fatte dal Reuerendissimo Padre Abbate de' Monaci Benedettini.

Entrarono per la Porta del Popolo trè Compagnie. La Prima venne da Veturchiano, Luogo del Popolo Romano, con Sacco bianco, Mozzetta nera: Cappuccio bianco, coperti il viso; due Lanternoni, e ne lo Stendardo vi era dipinto da vna parte il Suffragio de le Anime purganti, e da l'altra parte San Gregorio Papa: auanti il Crocefisso sei Palasrenieri, vestiti di rosso, detti li Fedeli del Popolo Romano, coperto con Telo di Velluto nero. In numero gl' Huomini 136. e 5. Preti, con 18. Torce accese; e Donne 98. tutti con le Crocette mezze rigate. Incontrata, e riceuta da quella del Suffragio, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Recognitione diuerse robbe al valore di scudi 70.

La seconda venne da Viterbo con Sacco bianco rozzo, Cappuccio calato, con vna Croce grande. In numero gl' Huomini 45. con 8. Torce accese; e Donne 26. con il medesimo Sacco, scoperte, e con Velo bianco in Testa, con vna mezzana Bandiera rossa auanti. Incontrata, e riceuta da quella de la Santissima Trinità, e come aggregata, condotra à l'Ospitio, sù gouernata, & alloggiata per quattro sere. Lasciò di Elemosina scudi 50.

La terza fù la Compagnia di Acquapendente con Sacco bianco, Mozzetta di Scamoscio nero. In numero gl'Huomini 39. con 28. Torce accese; e Donne 13. Fù incontrata da 10. Fratelli de la Compagnia de la Santissima Trinità con una Bandiera rossa, e poi cibata, & alloggiata, come non aggregata, per trè sere gratis. Partirono sodisfatte, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 480. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 726. e Donne 284. Furono anche ristorati 153. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 27. Entrarono per la Porta del Popolo trè Compagnie. La prima fù de la Morte d'Alatri, con Sacco nero, due Lanternoni neri profilati d'Oro, cinque Pifari auanti vno Stendardo mezzano, con vna Morte inargentata sul nero, e Musica auanti il Crocesisso. In numero gl'Huomini 108. con 64. Torce accese; e Donne 136. & altri 40. Huomini senza Sacco: appresso vna soma di bagaglie, accompagnata da 17. Frati Conuentuali. Incontrata, e riceuta da quella de la Morte, sù condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè serè. Lasciò di liegalo 40. scudi.

La

La seconda sù quella di Rocca Morfina in Regno, vestiti tutti con Sacco rustico bianco, coperti il viso, con Bandiera verde, Crocefisso piecolo con vn' Incensiere d'Argento innanzi. In numero di 34. compresiui 11. Battuti, e poi altri 15. in Abito da Pellegrini, con 6. Torce accese. E la terza sù quella di Rio Freddo sopra Tiuoli, luogo de l' Ilustrissimo Signor Marchese del Drago; con Sacco bianco, Trombe auanti à lo Stendardo, dipintoui Sas Giorgio, e da la rouerscia Sant' Antonio Ablate, e San Matteo; e con Musica auanti ad vn Cro-efisfo bello, con Telo d'Oro, e verde. In nunero gl' Huomini 190. con 40. Torce accese; il Chro con 10. Preti, con la Cotta, e trè con la Stola sel fine, con la loro Croce d' Argento in Asta: e Dozne 160. trà le quali ve n' erano 24. Donzelle bei vestite, con Rocchetti, e Ghirlande vicino à la loro Croce inargentata. Incontrate ambedue, e riceute da quella del Confalone, furono condotte à l' Ospitio, cibate, & alloggiate per trè sere. A quelladi Rocca Morfina furono dati 15. Scudi di Elemosina, per tornarsene al Paese: e quella di Rio Freddo lasciò di Donatiuo scudi 50. di moneta. Partirono tutte sodisfatte, e benedette.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

sù adorato in Santo Stefano del Cacco.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 654. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 892. e Donne 351. Furono anche ristorati 152. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 28. Ne la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini si sece l'Anniuersario con Messa

Messa cantata Funebre, in suffragio, per l' Animadel Signor Flaminio Quattrocchi; & in esequtione di vn suo Legato su data la Dote à tiè Zitelle.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 1023. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1241. Donne 527. Furono anche ristorati 170. Conualesenti.

VENERDI' à li 29. Vigilia. Il Santissimo esposto pe le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiea de la Compagnia del Santissimo Sacramento

in Sint' Angelo in Pescaria.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceiti di prima sera 905. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1293. e Donne 512. Furono anche ristorati 173. Conualescenti.

Apostolo si li 30. La Festa di Sant' Andrea. Apostolo si celebrò primieramente in San Pietro in Vaticano, oue si espose la sua Testa. Ne la Chiesa de la Valle de' Padri Teatini; e de le Fratte de' Padri Minimi: con Apparato, e Musica à la Valle del Signor Foggia. In queste due Chiese vi su Indulgenza Plenaria, concessa da Sua Santità da li primi Vesperi sino al tramontar del Sole de la Festa. Si celebrò anche à Monte Cauallo ne la Chiesa de' Padri Gicsuiti, detta il Nouitiato, similmente conbell' Apparato, e Musica.

Andarono ad Offitiare in vna Cappelluccia di detto Santo vicino à Ponte Molle circa 20. Fratelli de la Compagnia de la Santissima Trinità, mattina, e giorno. E da' Padri de la Madonna del Popolo Agostiniani Lombardi furono celebrate molte Messe

în vn' altra Chiesa piccola di Sant' Andrea, posta-

ne la Via Flaminia.

Entrarono per la Porta del Popolo trè Compagnie. La prima fù quella de la Pietà di Barbarano; suddita al Popolo Romano, con Sacco bianco, Lanternoni, Musica à lo Stendardo de la Pietà d'ambe le parti, e Musica con sette Fedeli con Torce accese auanti al Crocesisso. In numero gl' Huomini 126. con 16. Torce accese; e Donne 84. Incontrata da quella di S. Giouanni Laterano (come à loro aggregata con il Clero, e Canonici, con i due Padiglioni, e le due Groci grandi d'Argento, sù condotta à l'Ospitio de la Santissima Trinità, ote sù cibata & alloggiata per trè sere. Lasciò di Elenosina Rubbia 10. di Grano.

La seconda sù quella de l'Anguillara con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe auanti à lo Stendardo, oue da vna parte era dipinto vn Crocesisso, co da l'altra San Carlo; vn Tronco di Croce con Mussica, & altra Musica al Crocesisso. In numero gl'Huomini 118. con 32. Torce accese; e Donne 76. accompagnata da 19. Frati Conuentuali.

La terza venne da Canepina con Sacco bianco, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo de la Madoina Santissima del Confalone da vna parte, e de l'Assunta da l'altra; Musica al Crocessisso, & à la Coce de le Donne. In numero gl'Huomini 140. con66. Torce accese, e Donne 104. Ambedue surono ircontrate, e riceute da quella del Confalone, e cordotte à l'Ospitio, cibate, & alloggiate per trè sere. Lasciarono di Donatiuo, quella de l'Anguillara 50. scudi: e quella di Canepina 70. Partirono tutte contente, e benedette.

NOVEMBRE.

425 La sera medesima ritornò da Zagarola l' Eminen-

tissimo Signor Cardinale Felice Rospigliosi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 901. Pellegrini, trà Huomini, e Donne : e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 1350.e Donne 541. Furono anche ristorati 162, Conualescenti.

A tutto il Mese di Nouembre ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 11558. Pellegrini, trà Huomini, e Donne .

E ne fu ono cibati, & alloggiati, Huomiri 21385. e Donne 7882. Riccuerono anche il riftoro 4048. Conualefcenti.



## DECEMBRE



OMENICA Al primo. Andarono gl' Eminentissimi Signori Cardinali ad assistere à la Messa nel Palazzo Apostolico del Vaticano, oue, come Prima Domenica de l' Auuerto sù esposto il Santissimo ne la Cappella Paulina per

le Quarant' Ore correnti, superbamente ornata.

& illuminata.

L'Espositione del Santissimo, solita d'ogni Prima Domenica del Mese sù nela Chiesa de la Santissima Trinità de Pellegrini ad vso di Quarant' Ore,

con Musica, e Sermoni.

Andò per le quattro Chiese la Compagnia del Santissimo Sudario di Nostro Signore Giesù Cristo processionalmente per l'acquisto del Santo Giubi-leo, derogatoli il numero da Sua Santità con quella visita, e due altre separatamente à loro benepla-

cito, come se trenta.

Con la nuoua erettione de l'Altar Maggiore di Pietre fine composto in Ordine Corintio, disegno del Signor Caualier Carlo Rainaldi, in adempimento del Legato de l'Illustrissima Signora Marchese Dulciola Angelella del bellissimo Crocesisso di Guido, postoui ne la Chiesa di San Lorenzo in Lucina de' Chierici Regolari Minori, sù concessa da Sua Santità à tutti li fedeli Indulgenza pienissima in forma di Giubilco, che in gratia visitarono in quel giorno detta Chiesa di San Lorenzo, ò pare in vagiorno dentro l'otraua; e di più van sol volta ne' Hhh 2 sudetti

indetti otto giorni le quattro Basiliche principali a conseguirono, come se trenta. Vi sù il giorno l'estapositione del Santissimo.

Fecero festa si Sellari ne la Chiesa di San Saluacore de le Copelle, oue è l'Alrare di Sant' Eligio.

La Maestà di Cristina Alesandra Regina di Suetia

si portò à la Visita de le quattro Basiliche.

In diuersi Pulpiti de le Chiese di Roma per l'Auuento si secero sentire lepiù erudite lingue de Re-

golari ne l'esplicare à gera le Sacre Carte.

A la presenza del Pontesice, de la Maestà de la Regina di Suetia à la snistra del Pulpito in vn Palachetto con Gelosie, e del Sacro Collegio de' Porporati, e Presati prosegui di farsi sentire in Pulpito nel Palazzo. Apostolico al Quirinale il Padre Frà Bonauentura da Recanati Vicario Generale de' Padri Cappuccini. Et à la Famiglia di Sua Santità il Padre Maestro Tomaso Maria Spada de l'Ordine de Predicatori.

Ne la Basilica di San Pietro tornò à sarsi vedere, e sentire, il Padre Don Giouanni Battista Arati Teatino.

Ne la Chiesa del Giesù il Padre Sulpitio Manussi de la Casa Professa.

Ene la Minerua il Padre Giouanni Alberto Bon-

cambi Romano, Predicator Generale.

In Sant' Andrea de la Valle predicò il Padres. Don Pietro Maria Calacibetto Siciliano.

Et in Sant' Agostino, il Padre Maestro Andrea.

Marcini di Città de la Pieue.

In In Lorenzo in Lucina salì in pulpito il Padre Antonio de Angelis Messinese.

Et in San Marcello il Padre Maestro Pellegrino San-

429

Santarelli da Forli Seruita, Paroco di Santa Maria, in Via del medesimo Ordine.

In Araceli predicò il Padre Frà Vitale da Gua-

stalla Minore Osseruante di S. Francesco.

Et in San Bartolomeo à l'Isola, il Padre Frà Vrbano da Sarauezza, similmente Minore Osseruante di S. Francesco.

Tornarono in Pulpito in Santi Lorenzo, e Da-

maso il Padre Verciulli Giesuita.

E ne la Traspontina il Padre Maestro Fantoni Carmelitano.

In San Grisogono predicò il Padre Maestro Francesco Desendo Rota da Bergamo Carmelitano.

Et in Santa Maria in Trasseuere, il Padre Frà Bos

nauentura da Tiuoli Minore Osseruante.

Ne la Chiesa de' Santi Apostoli il Padre Maestro. Francesco Antonio Morelli da Pesaro, Secretario de la Prouincia de la Marca.

Et in Santa Maria in Via, il Padre Maestro Giouanni Angelo Ranieri, Seruita de la Città di

Castello.

Ne la Chiesa di San Giouanni de' Fiorentini si fece sentire il Padre Don Giouanni Françesco Grassi Romano Monaco Siluestrino.

Et in San Giacomo de gl' Incurabili il Padre

Frà Cornelio da Recanati Cappuccino.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinirà surono riccuti di prima sera 656. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati Huomini 1237. e Donne 470. Furono anche ristorati 150. Conualescenti.

LVNEDI' à li 2. Sua Santità tenne Concistoro Secreto al Quirinale, oue A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinale Virgilio Orsino sù trasserito da la Chiesa Hipponeñ in partibus à la Metropolitana di Lisbona, vacante per morte di Monsignor Illustrissimo Antonio Mendozza, Monsignor Illustrissimo Lodouico de Sousa Portoghese.

A Relatione del medesimo sù prouista la Chiesa di San Giacomo di Capo Verde, vacata per morte di Monsignor Illustrissimo Fabiano de Regi, de la Persona di Monsignor' Illustrissimo Antonio di San Dionisso de gl' Osservanti di S. Francesco.

A Relatione del medessimo su prouista la Chiesa, di Angola ne le Coste de l'Africa, vacante per morte di Monsignor Illustrissimo Antonio de lo Spirito Santo, de la Persona di Monsignor Illustrissimo Emanuelle de la Natiuità de gl'Osseruanti di San Francesco.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinal Don Carlo Pio sù trasserito da la Chiesa di Kinigratz à quella di Praga, vacante per morte di Monsignor Illustrissimo Marros Ferdinandi. Monsignor Illustrissimo Giouanni Federico Vallestain.

A Relatione de l'Eminentissimo Signor Cardinal d'Assia sù fatto Abbate di Santo Stefano di Vanno-les de l'Ordine di San Benedetto di Girona, il Padre Antonio Planella Cruilles.

Gl' Eminentissimi Signori Cardinali preconizzarono le seguenti Chiese; cioè l' Eminentissimo Signor Cardinale Altieri quella di Troia. L' Eminentissimo Signor Cardinal Portocarrero quella di Badagios, e d'Ouiedo. E l' Eminentissimo Signor Cardinale Rocci quella di Borgo San Donnino.

L'Eminentissimo Signor Cardinale Carlo Barberino lasciata la Diaconia di San Cesareo, ottò quella di Santa Maria in Cosmedin, vacata per morto de l'Eminentissimo Signor Cardinal Leopoldo de Medici. El'Eminentissimo Signor Cardinal Girolamo Casanatta lasciò la Chiesa di Santa Maria in Portico, & ottò la Diaconia di San Cesareo, vacata per l'ottione sudetta.

Fù concesso il Pallio à l'Arcinescous di Lis-

bona.

Ne la Chiesa de la Maddalena de' Padr. de la Crocetta Ministri de gl' Insermi si sece l' Esquio al Signor Eusebio Eusebij Auuocato Concistorale, e de Poueri, morto il Sabbato antecedente à li 30. di Nouembre, sù sepellito poi à la Chiesadel Giesù Casa Professa.

Entrò per la Porta de la Via Flaminia la Compagnia di Cantalupo con Sacco, e Cappuccio bianco, Mozzetta nera, coperti il Volto, Segno in petto e Crocetta mezza rigata, Stendardo del Santissimo Sacramento da vna parte, e da l'altra San Giorgio; Crocefisso con Telo nero. In numero gl' Huomini 115. con 60. Torce, e Clero con 10. Preti; e Donne 91. compreseui 11. Zitelle, con Rocchetti, belle vesti sotto, e Ghirlande in Testa, vicino à la loro Croce inargentata. Incontrata, e riceuta da quella del Sussiragio, e condotta à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo robbediuerse comessibili, e scudi 50. Parti benedetta. e so so so so so so parti benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima entrata 520. Pellegrini, trà Huominia e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini

mini 998. eDonne 402. Furono anche ristorati 156; Conualescenti.

Ad on di Vespero sù la Piazza del Popolo sopra vn paleo da tagliente Mannaia su reciso il Capo

ad vn famoso, e sacrilego Ladro.

MARTEDI' à li 3. Nel Tempio Farnessano, si ben tentto da' Padri Professi de la Compagnia, di Giesù, per la Festa di San Francesco Xauerio, Sua Santtà concesse Indulgenza plenaria à chi ingratia lovisitò da li primi Vesperi sino al tramontar del Sol de la Festa; e sù sì degnamente apparato, che non solo appagarono la vista li Damaschi cremissi l'Trine d'Oro, e Fregi d'Oro, mà l'vdito, le voi armoniose, che in trè Cori con dolce Concerd veniuano guidate dal Signor Giouanni Battissa Giansetti. Vi surono ad orare molti Eminentissi Signori Cardinali:

La Maestà de la Regina di Suetia sù in Visita de le quattro Chiese. La mattina parti per Venetia Monsignor' Illustrissimo Airoldi Milanese Nuntio Apostolico à quella Serenissima Republica, accompagnato da Monsignor' Illustrissimo Farsetti No-

bile Veneto.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Basilica di San Giouanni Laterano.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 437. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 784. e Donne 262. Furono anche ristorati 163. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 4. Per la Festa di Santa Barbara, come Auuocata de Bombardieri, sparò il

Castel-

Castello di Sant' Angelo. Ne la Traspontina si celebrò la sua Festa. E ne la Chiesa de' Librari a' Giupponari, oue Sua Santità concesse Indulgenza Plenaria da li primi Vesperi sino al tramontar del Sole de la Festa.

Si portò anche in questo giorno à la Visita de le quattro Chiese la Maestà de la Regina Cristina Alesfandra di Suetia.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 427. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 730. e Donne 252. Furono anche ristorati 156. Conualescenti.

GIOVEDI' à li 5. Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Basilica di S. Pietro in Vaticano.

Con tutto lo Sirocco visitai le quattro Basiliche principali, & all' arriuo à Casa riseppi la venuta in Roma de l' Eminentissimo Signor Cardinal Franzoni da la sua Chiesa di Camerino.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 515. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 796. e Donne 206. Furono anche ristorati 155. Conualescenti.

VENER DI' à li 6. Festa à San Nicola a' Cesarini: & Indulgenza Plenaria ne la Chiesa di S. Nicola in Carcere da li primi Vesperi à chì visitò detta Chiesa in gratia sino al tramontar del Sole de la Festa. Concesse Sua Santità Indulgenza in forma di Giubileo pienissima à quelli de la Natione, che visitarono in gratia la Chiesa di San Nicola Vesco-no di Mira de' Lorenessi in quel giorno, & vn' altra

Lii

434 volta le quattro Basiliche à suo commodo; e si diede la Dote ad alcane Zitelle Nationali. Indulgenza pienissima in forma di Giubileo, concessa da PIO QVARTO ne la Chiefa di San Tomaso in Parione à la Cappella de' Signori Scrittori.

La Maestà de la Regina Cristina Alesandra di Sue-

tia visitò le quattro Busiliche principali.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di primo ingresso 470. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 918. e Donne 195. Furono anche ristorati

154. Conualescenti.

SABBATO ali 7. Per la Festa di Sant' Ambrosio Vescouo le Reuerende Monache Benedettine adobbarono la loro Chiefa con li nuoni Apparati di Damasco Cremesi à Trine d' Oro, e solennizzarono la Festa con Musica scelta, guidata dal Signor Foggia. Il Magistrato Romano vi presentò vn Calice, e quattro Torce; e Sua Santità vi concesse Indulgenza Plenaria à chi la visitò in gratia da li primi Vesperi sino à l'occaso del Sole del di de la Festa. Ne la Chiefa rinuouata di San Carlo al Corfo ancora vi fù Apparato, e buona Musica, per la Festa del medesimo Santo.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti fù adorato ne la Basilica di Santa Maria-Maggiore.

Si portò di nuouo la Maestà di Cristina Alesan-

dra di uctia à la visita de le quattro Basiliche.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia di Vetralla, con Sacco bianco, Huomini, e Donne, con Trombe à lo Stendardo, e Musica al Crocesisso: in numero 3l' Huomini 124. con 16. Torce accese; e Done Donne 84. Incontrata, e riceuta da quella del Confalone, e condotta à l'Ospitio sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò si Regalo scudi 40. Parti sodisfatta, e benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima rinità furono riceuti di prima sera 574. Pellegrini trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & aloggiati, Huomini 1064.e Donne 238. Furono anch ristorati 145. Conualescenti.

DOMENICA à li 8. La Seconda e l'Auuento. Cappella Papale nel Palazzo Apostoco al Quirinale, e Predica.

Fù Notificato à li Fratelli, e Sorelle de Compagnia de la Madonna de l'Orto, che in de giorno, per la Festa de l'Immacolata Concettique visitando in gratia detta Chiesa, & vna volta le gattro dentro l'ottana, Sua Santità le concedena l'Adulgenza pienissima in forma di Giubileo, com se trenta. Fù anche concessa la medesima Indulge za pienissima in forma di Giubileo à chì visitò in grata la Chiesa di Santa Maria Maggiore in detto giorn, & vna volta le quattro Bassiche dentro l'ottana de la Concettione.

L'Archiconfraternità de la Beata Vergine de Soccorso, e Missione ne la Chiesa di San Tomascin Parione, andò ad accompagnare processional mente à la Basilica di San Pietro li soliti vestit da detta Archiconfraternità, in numero di 40 per acquistare l'Indulgenza Plenaria, concessai da Nostro Signore, non ostante la Bolla de la riuocatione.

Fù concessa Indulgenza Plenaria per la detta. Festa à chì visitò in gratia da li primi Vesperi Lii 2 suo DECEMBRE.

sino al Tramontar del Sole di questo giorno, le seguenti Chiese. Cioè, à ciascuna da per sè liberamente. A la Chiesa de Santi Apostoli. A la Chiesa de l'Immacola Concettione à l'Arco di Santo Vito. L'Ortorio de l'Archiconfraternità del Santissimo Sacamento ne la Chiesa de Santi Quirico, e Giulita. A la Chiesa de la Concettione à le Reueren Monache di Campo Marzo. A Santa Maria in sia Lata à l'Altare de Santi Apostoli de la Compignia del Dinino Amore. Et à San Giacomo de pagnuoli, one il Magistrato Romano presentò a Calice, e quattro Torce.

L' Esplitione del Santissimo sù à San Carlo de' Catinar. A Giesù, e Maria, con Musica, e Sermoni, consueta d'ogni Seconda Domenica del

Mefe.

Estarono per la Porta del Popolo due Compaegnis La prima sù quella del Santissimo Sacramento di sonte Nero con Sacco bianco, due Lanternoni, ro Trombe, e Pifari auanti lo Stendardo del Sangimo, e Musica al Crocesisso. In numero gl' Huomini 134. con 28. Torce accese, compresoui il Clcp di 10. Preti, e Donne 96. incluseui 9. Zitelle ton Sottanine guarnite sotto, sopra Rocchetti, e Ghirlande, e Musica auanti la lor Croce inargentaa. Come aggregata, si incontrata da Signori de la Compagnia del Santissimo Sacramento de la Mineraa, con Padiglione, Mandatarij, e molti Frati di San Domenico. Fù poi inuiata la maggior parte à l'Ospitio de la Santissima Trinità, oue sù cibata; & alloggiata per trè sere, e vi lasciò di Elemosina. 62. bocali d' Olio. Gl' altri furono cibati, & alloggiari da l' Eccellentissimo Signor Mario Mattei Duca

Duca di Paganica, come suoi Sudditi, à sue spese, parte in propria Casa, e parte ne l'Ospitio prestatoli da l'Archiconfraternità del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso.

La feconda del Santissimo Crocessisso di Canepina, con Sacco Nero, Lanternoni, Trombe à lo Stendardo, prestatoli da chì l'alloggiò, e Musica al Crocessisto, similmente prestatoli. In numero gl'Huomini 179. con 42. Torce accese, e Donne 79. con la loro Croce, e Panno di Lino in Capo. Incontrata, e riccuta da quella del Santissimo Crocessisso in San Marcello, con l'Interuento de' Signori Duchi Guardiani, sù condotta à la Chiesa, e di lì à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo scudi 80. Partirono contente, e benedette.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 627. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1191. e Donne 308. Furono anche ristorati 138. Conualescenti.

LVNEDI' à li 9. Nel Vaticano furono celebrate da gl'Eminentissimi Signori Cardinali con Abito Paonazzo l'Esequie Anniuersarie di CLEMENTE NONO di Santa Memoria.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia de la Terra di San Gregorio, ouero di Casal Pio, con Sacco bianco, e Lanternoni, Trombe auanti à lo Stendardo, bello, con Fregio Rosso, & Oro, tessuro, oue era dipinta l'Imagine de la Madonna Santissima del Confalone da vna parte, e da l'altra San Gregorio, e San Giouanni Euangelista; Musica

auanti al Crocefisso, coperto con Telo simile à lo Stendardo, accompagnata da 76. Frati di Giesù, e Maria. Farono gl' Huomini 308. con 160. Torce accese, compresoui il Clero di 12. Preti, e Donne con Manticella in Capo 216. incluse 15. Donzelle, vestire con Rocchetti, Ghirlande, e Sottouesti à 1 vianza, vicino à la Croce de le Donne, che andauano doppo de la Machina, che era vna bellissima Madorna della Concettione, fotto vn Baldacchino Cremesi à Trine d' Oro, le molti Euminattorno, riccamente vestita, portata da 18. Persone.; con yn Corpo di Musica auanti: e la Machina vscì da la Chiesa di Giesù, e Maria : Fù incontrata, e riceuta da guella del Confalone, e condotta à l'Ospitio, cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo scudi settanta. Parti contenta, e benedetta.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa de l'Immacolata Con-

cettione de' Padri Cappuccini.

Nel Monastero de le Reuerende Monache Benedettine di Sant' Ambrosio si vestì la Signora Donna Flaminia Morelli, quale sù onorata de l'accompagnamento de l'Eccellentissima Signora Duchessa d'Acquasparta; e dal Padre Reuerendissimo Abbate di San Paolo sù fatta la Cerimonia in Chiesa.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 677. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1142.e Donne 250. Furono anche ristorati 131. Conuclescenti.

MARTEDI' à li 10. Con nobile Apparato da la Natione de Signori Marchegiani fii celebrata la

Fe sta

Festa in Memoria de la venuta de la Santa Casadi Maria in Loreto, ne la Chiesa detta già San Saluatore in Lauro, con Musica eletta, e Sinfonia, ripartita à due Cori, e guidata dal Signor Antonio Masini. Il Cortile, e le Logge di sopra erano sì bene ornare de' Quadri, che poreuano stare al pari d' ogn' altra Mostra, che se ne sia fatta in tutto quest' Anno. La Maestà de la Regina Cristina Alesandra di Suetia vi sù à sare Oratione, e vi surono ancora molti Signori Cardinali ad orare, & onorare l' Eminentissimo Signor Cardinale Decio Azzolino Protettore de la Natione.

Nel Monastero de le Reuerende Signore Monache de la Concettione di Campo Marzo si vestirono le due Signore Sorelle Agata Vittoria, e Maria Geltruda Grassi; Furono onorateside l'accompagnamento dell' Eccellentissima Signora Prencipessa Donna Vittoria Altieri: e da Funtione in Chiefa la fece l'Eminentissimo Signor Cardinale Gasparo Carpegna Vicario.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 731. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggian; Huomini 1151. e Donne 318. Furono anche ristorati 122. Conualescenti.

MERCOLEDP à li 11. La Festi di San Damaso fu celebrata con il solo puro Appararo senza Musica ne la sua Chiesa à la Cancellaria.

Il Santissimo esposto per le Ciarant' Ore correnti fu adorato ne la Chiesa de la Santa Casa di Loreto de la Natione Marchegiana.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 946. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 1266.e Donne 320. Furono anche ristorati 115. Convalescenti.

GIOVEDI' à li 12. Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia del Crocefisso di Morlupo, con Sacco nero, segno in petto, e due Lanternoni inargentati, cinque Trombe auanti lo Stendardo, doue era dipinto il Santissimo Crocesisso, fregiato d' Oro sopra il rosso; Musica auanti al Crocesisso, con Telo d'Oro, e nero. Accompagnata da 27. Frati Reformati di San Francesco: in numero gl' Huomini 206. con 28. Torce accese, e Donne 182. compreseui 15. Donzelle con Rocchetti, e Ghirlande, sei de le quali sotto le Ghirlande haucuano vn Telo di Lino da Monaca nouitia, vicine à la Croce inargentata de le Donne; con vn Corpo di Musica auanti. Fù incontrata, e riceuta da quella del Santissimo Crocesisso in San Marcello, con l'interuento de' Signori Duchi Guardiani, e condotta à la Chiesa, e poi à l'Ospitio, sù cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Donatiuo scudi 50. Parti sodisfatta, e benedetta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 1020. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1402. e Donne 394. Furono anche ristorati 122. Conualescenti.

VENER D' à li 13. La Festa di Santa Lucia Vergine, e Martire su celebrata in diuerse Chiese. In Banchi: à le Bottegne Scure: e da le Reuerende Monache, dette in Selci à li Monti: oue le medesime cantarono li Vesperi, & accompagnarono con le loro Voci, e Sinsonie il Canto de la Messa Messa con nobile Apparato, e galante, numeroso

d' Argentaria, e Fiori.

Fù Notificato à li Fratelli, & à gl'Aggregati de la Confraternità di San Giuseppe di Terra Santa in Santa Maria ad Martyres, che visitando in gratia. vna sol volta congiuntamente, ò pure due separaramente le quattro Basiliche principali, Sua Santità le concedeua la pienissima Indulgenza in forma di Giubileo, come se trenta. Vi andarono la maggior

parte congiuntamente in questo giorno.

Si compiacque ancora Sua Santità di concedere vn Giubileo Generale à Fedeli de l'vno, e l'altro Sesso, in riguardo de le fatiche de li Fratelli de la Compagnia del Confalone, visitando in gratia la Chiesa di Santa Lucia in Banchi, & vna volta les quattro Basiliche, ò in questo giorno de la Festa. di Santa Lucia, d'in vn giorno dentro l'octaua, e ciò, come se trenta, ò quindeci. E visitando vn' altra volta, durante l'ottaua, la sudetta Chiesa di Santa Lucia, e le quattro Basiliche, sù concesso potere applicare questo secondo Giubileo, per modo di Suffragio à le Anime del Purgatorio.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Orci correnti fù adorato in Santa Maria di Cam-

po Santo.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità furono riceuti di prima sera 864. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne furono cibati, & alloggiati, Huomini 1298. e Donne 414. Furono anche ristorati 135. Conualescenti.

SABBATO à li 14. Indulgenza Plenaria à chì visitò in gratia la Chiesa de la Madonna Santissima de la Scala de' Padri Carmelitani Scalzi, comin-

Kkk

ciando da li primi Vesperi sino al tramontar del Sole di questo giorno; doue si celebrò la Festa del Beato Giouanni de la Croce, che sù il giorno de la sua morte. E la medesima Indulgenza per l'istessa sesta sù ne la Chiesa di Sant'Anna à le Quattro Fontane de li Padri de l'Ospitio di Spagna Carmelitani Scalzi.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono ricenzi di prima entrata 828. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1226. e Donne 361. Furono anche ristorati 1614

Connalescenti.

DOMENICA à li 15. Terza de l' Auuento d' Cappella Papale nel Palazzo Apostolico al Quirinale, e Predica. Fù dato principio à le Nouene ne la Chiesa di San Carlo a' Catinari; in quella de la Minerua; in Santa Maria in Campitelli, & inaltri luoghi, che durarono poi ogni sera con Musica sino à la festa del Santissimo Natale. L'espositione del Santissimo sù à le Stimmate: à la Chiesa de la Compagnia de la Morte, & Oratione: à Sant'Orsola; & à la Maddalena de' Padri Chierici Regolari, Ministri de gl' Infermi.

Andò per le quattro Chiese la Compagnia di Santo Andrea de le Fratte con Sacco violato processionalmente; derogatoli il numero da Sua Santità per l'acquisto del Santo Giubileo, con questa sola visita. Nel mio viaggio io l'incontrai per la strada.

di San Paolo ..

Andò processionalmente à San Pietro in Vaticano. la Compagnia de' Nobili del Consolato, con Sacconero, derogatoli da Sua Santità se 30, visite de le quattro Chiese con questa sola per l'acquisto del Santo Giubileo.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Orecorrenti su adorato ne la Chiesa di Santa Lucia.

del Confalone.

Ne la Chiesa de la Madonna Santissima di Loreto de la Natione Marchegiana vi sù la Communione Generale, con la Medaglia, con l' Indulgenzade cinque Santi. E ne la Chiesa di Santa Mariadi Treui del Nouitiato de' Padri Chierici Regolari Ministri de gl' Infermi Sua Santità concesse
Indulgenza Plenaria à chì la visitò in gratia,
e ciò per la festa de l' Ottaua de l' Immaculata
Concettione.

Entrrò per la Porta del Popolo la Compagnia, del Santissimo Crocessisto d' Anagni, con Sacco nero, & vna Crocetta nera in mano di trè palmi lunga, senza loro Stendardo, nè Crocesisso, nè Lanternoni; mà prestatoli il tutto da chì la riccuè; con
Trombe, e Musica. In numero gl' Huomini 184con 12. Torce accese; e Donne 112. con la loro
Croce liscia. Fù incontrata, e riccuta da quella
del Santissimo Crocesisso in San Marcello, con l'interuento de' Signori Duchi Guardiani, e condosta
à la Chiesa, d'indi à l'Ospitio, sù cibata, & elloggiata per trè sere; Lasciò di Recognitione S. Rubbia di Grano. Partì benedetta, e contenta.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 743. Pellegrissi, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1316. e Donne 302. Furono anche risto-

rati 169. Conualescenti.

LVNEDI' à li 16. Fù Concistoro Secreto, e Sua Santitità à sua propria Relatione prouidde la Chiesa Arcinescouale Nazianzena in partibus Kkk.

444 DECEMBRE.

de la Persona di Monsignor' Illustrissimo Gioseppe-Mosto, destinato Nuntio à l'Altezza Reale di Sauoia. Parimente à sua Relatione disuni la Chiesa
di Canta, spettante à la Maestà del Rè di Portogallo
da quella di Tanger in Africa, à cui su vnita dal
B. PIO QVINTO; e prouidde la detta Chiesa
di Cauta, vacante per morte di Monsignor Illustrissimo, Gondisaluo di Silua, de la Persona di Monsignor Illustrissimo Antonio di Medina Cacion Pons
de Leon...

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Alrieri prouidde la Chiesa di Troia, vacante per Merre di Monsignor Illustrissimo Sebastiano Surrenzino, de la Persona di Monsignor Illustrissimo Anzonio de Sangre Teatino.

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Portocarrero su prouista la Chiesa di Badagios, wacante per morte di Monsignor Illustrissimo Francesco de Lara, de la Persona di Monsignor Illustris-

simo Agostino Antolinez Agostiniano.

A Relatione del medesimo su prouista sa Chiesa: di Oniedo, vacante per traslatione di Monsignor Ilsustrissimo Alfonso Salizanes à quella di Cordona, de la Persona di Monsignor Illustrissimo Idelsonso Antonio di San Martino...

A Relatione de l' Eminentissimo Signor Cardinal Rocci sù provista la Chiesa del Borgo San Donnimo, vacante per morte di Monsignor Illustrissimo Alessandro Pallavicino, de la Persona di Monsignor Illustrissimo Caetano Callimberti Teatino.

Gl' Eminentissimi Signori Cardinali preconizzarono le seguenti Chiese. L' Eminentissimo Signor Cardinale Altieri quella di Cremona, L' Eminen-

Cil-

sissimo Signor Cardinal Crescentio quella di Rossano. E l'Eminentissimo Signor Cardinal d'Assia quella di Vormatia.

Fù concesso il Pallio à l' Arciuescouo di Praga.

Andarono gl' Orfani processionalmente à la Visita de le quattro Chiese, derogatoli il numero da Sua Santità per l'acquisto del Santo Giubileo con questa sola Visita, come se trenta.

In questa sera giunsero in Roma incognitamento gl' Eminentissimi Signori Cardinali Albritio, &

Huuard.

Ne l'Ospitio de la Santissima Tritirà surono riccuti di prima sera 688. Pellegrini, tra Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati. Huomini 1141. e Donne 212. Furono anche ristorati 148. Conualescenti.

MARTEDI' à li 17. A la Chiefa di San Carlo à le Quattro Fontane de' Padri Scalzi de la Santissima Trinità Redentione de' Schiaui de la Congregatione di Spagna, per la Festa di San Giouanni de Matha, Fondatore di detto Ordine, Sua Santità concesse Indulgenza Plenazia à chì in gratia la visitò.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Orecorrenti su adorato ne la Chiesa di Santa Maria

de l' Anima.

Ad ora di Vespero entrarono per la Via Flaminia con l'accompagnamento, & incontro di 73-Carrozze à sei Caualli gl' Eminentissimi Signori Cardinali Albritio, & Huuard, trattenutesi a la Villa detta di Papa Giulio in compagnia de l'Emineutissimo Signor Cardinal Fabri lo Spada, che andò ad vnirsi, per fare con loro l'Entrara.

Ne

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima entrata 992. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1209. e Donne 280. Furono anche ristorati 148. Conualescenti.

MERCOLEDI' à li 18. Quattro Tempora. Non solo Sua Santità derogò il numero de le visite de le quattro Chiese, mà sece gratia à la Confraternità de li Cocchieri, per acquistare il Santo Giubileo di visitare Confessati, e Communicati, solamente vna de le quattro Basiliche principali, assegnatali da li loro Confessori, tanto à li Fratelli, quanto à le Sorelle di detta Confraternità.

Ne l'Ospicio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 1012. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1384. e Donne 352. Furono anche ristorati 157. Convalescenti.

GIOVEDI à li 19. La Compagnia de la Pietà in abito turchino, coperto il volto fù processionalmente à visitare la Basilica di San Pietro, derogatoli così il numero de le Visite da Sua Santità, per il conseguimento del Santo Giubileo.

Nel publico Concistoro tenuto al Quirinale Sua-Santita diede li Cappelli à li trè Signori Cardinali Albritio, Huuard, e Spada. Et io veduta la Funtione, me ne andai con tutto lo sirocco à visitare le quattro Basiliche.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti

fù adorato in San Girolamo de' Schiauoni.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 1021. Pellegrini, tra Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1171. e Donne 390. Furono anche ristorati 1512

Conualescenti.

VENERDI à li 20. Quattro Tempora, e Vigilia. A contemplatione de li Fratelli, e Sorelle de la Venerabile Archiconfraternità del Santissimo Crocessissima Indulgenza in forma di Giubileo, tanto à li Fratelli di detta Compagnia, quanto ad ogn' altro fedele de l' vno, e l' altro sesso in gratia visitando la Chiesa di San Marcello, scoperto il miracoloso Crocessiso, per tutto questo giorno; e con visitare ancora vna volta le quattro Bassliche in vno de li giorni seguenti, come se trenta. E visitando detta. Chiesa vn' altra volta, & vn' altra volta le quattro principali Bassliche ne li seguenti giorni, hebbero facoltà di applicare l' Indulgenza per modo di suffragio per le Anime del Purgatorio.

Entrò per la Porta del Popolo la Compagnia di San Giouanni Decollato, venuta da la Tolfa consacco nero, Segno in petro. Crocetta in mano nera, & indorata, nel bello Stendardo vi era dipinto San Giouanni Decollato; Crocesisso venerabile, con Telo nero. In numero gl' Huomini 116. consun Prete à l'vltimo, con la Stola, e Cotta; 24. Torce accese; e le Donne 83. con vn Frate Carmelitano al fine, e Musica auanti la loro Croce. Accompagnata da 39. Cappuccini. Fù incontrata dal Mandataro, e riceuta da la Compagnia de la Misericordia: cibata, & alloggiata per trè sere. Lasciò di Regalo 50. Pezze da otto. Partì sodissatta.,

e benedetta.

Ne la Chiesa de la Santissima Trinità de' Pellegrini trè Turchi, mediante l'Acqua del Santo Battesimo, Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità medesima furono riccuti di prima entrata 1378. Pellegini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 1991. e Donne 388. Furono anche

ristorari 140. Conualescenti.

SABBATO à li 21. Quattro Tempora. San Tomasso Apostolo. Festa à la sua Chiesa in Parione. La Santità di Nostro Signore si compiacque far publicare un Giubileo uniuersale, e volle che si acquistasse, con la sola visita de la Bassilica Lateranense in gratia, oue surono esposte le Sacre Reliquie, e si mostrarono più volte le Teste de' Gloriosi Apostoli. Cominciò il Giubileo da li primi Vesperi, e durò sino al tramontar del Sole de la Festa di San Tomasso come se si sosse volte.

Il Clero, Canonici, e Beneficiati de la Chiefade' Santi Lorenzo, e Damaso, con la Compagniadel Santissimo Sacramento, e cinque Piaghe, andarono processionalmente à San Giouanni Laterano, e vi sui anch' io, portando indegnamente il Croce-

fisso,

fisso, per conseguire il Santo Giubileo, in conformità de la Notificatione de la gratia di Sua Santità, publicata per Giubileo Vniuersale, con l'interuento de l'Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino Decano.

Al Giubileo sudetto di San Giouanni Laterano, oltre la Compagnia del Santissimo Sacramento, co Cinque Piaghe di Nostro Signore in Santi Lorenzo, e Damaso, e Clero, vi andò anche la Compagnia venuta da la Tolsa, aggregata à quella de la Misericordia. Vi andarono molti Frati de l'Araceli processionalmente: e similmente molti di quei di San Francesco di Paola de la Santissima Trinità de' Monti, oltre vn Popolo innumerabile, che sece stupire chiunque mai haueua veduto simi-

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti su adorato ne la Chiesa di San Giacomo de

gl' Incurabili.

Venne in Roma l'Eminentissimo Signor Cardinale Cesare Facchenetti ad assistere à la Funtione del serrar la Porta Santa del Vaticano, & à le Feste del

Santissimo Natale.

le concorfo diuoto.

A le 5. ore de la Notte seguente entrò in Roma, per la Porta del Popolo vna quantità de' Pellegrini circa 500 insieme, che non erano potuti arriuare di giorno, e per doue passarono si secero sentire, e con le loro cantilene intenerirono chi l'vdì, e surrono compassionati, e da per tutto amoreuolmente accolti cibati, & alloggiati.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 1680. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. Enc surono cibati, & alloggiati, Huo-

L11 mini

mini 2738. e Donne 402. Furono anche ristorati

143. Conualescenti.

DOMENICA à li 22. Quarta de l'Auuento. La mattina fù letta la Notificatione del Giubileo Vniuersale conceduto da Sua Santità à chì visitaua in gratia in quel giorno la Basilica di San Pietro in-'Vaticano, solamente vna volta, che acquistasse, come se trenta, ò quindici volte hauesse visitato le quattro Chiese. Il simile concesse ancora per il giorno de li 24. Vigilia del Santo Natale, & vltimo de l'ANNO SANTO.

Le Sorelle de la Compagnia del Santissimo Sacramento di San Giouanni Laterano andarono per le quattro Chiese con 20. Fratelli, per accompagnamento, derogatoli il numero, per l'acquisto del Santo Giubileo, con vna sola Visita; e con facoltà di poterlo applicare per le Anime del Purgatorio.

Ancorche fosse il Giubileo Vniuersale in San Pietro in Vaticano, il bel sereno mi spronò à proseguire la Visita de le quattro Chiese, oue incontrai la Maestà de la Regina Cristina di Suetia, & vn Popolo infinito, che mesto parea, che si dolesse essere nel fine il pretioso Giubileo de l'AN-NO SANTO.

Entrò per la Porta del Popolo vna Compagnia. di San Giouanni Decollato, venuta da Montefiascone, con Sacco nero, e Mozzetra di pelle nera, orlata di nero, Crocette nere, senza Stendardo; condue Crocefissi, vno à gl' Huomini con Telo nero, e l'altro à le Donne, similmente vestite. Furono gl' Huomini 60. con Torce accese, e Donne 28. Incontrata dal Mandataro, e riceuta, & alloggiata dala

451

de la Compagnia de la Misericordia per trè sere. Lasciò di Regalo 30, scudi. Parti consolata, e benedetta.

La sera tornò di Firenze l' Eminentissimo Signor Cardinal Acciaioli per essere in tempo ad assistere

al serrare de la Porta Santa del Vaticano.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di prima sera 2315. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 4459.e Donne-752. Furono anche ristorati 152. Conualescenti.

LVNEDI' à li 23. Sua Santità concesse vn Giubileo Vniuersale à chì visitò in questo giorno ingratia vna sola volta la Chiesa di Sant' Agostino; quella di San Tomaso in Parione; quella de la Madonna Santissima de la Traspontina; e la Basilica di San Pietro, come se trenta, ò quindeci. Et il medesimo Pontesice andò sù le 21. ora à visitarle, eccetto San Pierro, oue non entrò in Chiesa in riguardo de l'aria fredda, mà falì al Vaticeno à riposaissi in letto, per-essere più pronto il di seguente à la Funcione di qualche incommodo. Fù accompagnato in detto viaggio da vndeci Eminentissimi Signori Cardinali, tutte sue Creature: cioè Altieri, Malsimi, Carpegna il Vicario, Nerli, Casanatta, Basadonna, Colonna, Crescentio, Albritio, Rocci, e Norcfoit, con il solitorequipaggio di Caualcata moderara, cost di sua intentione, vista da mè, che neb medesimo tempo le visitai anch' io.

Serui d'esempio di diuotione al Popolo, che infinito forastiero si ritrouaua in Roma in questi di la Maestà de la Regina Cristina Alessandra di Suetia, che visitò anch' Essa le quattro sudette Chiese

La quale volse lasciare le sue ossa in Roma quattordici Anni doppo; e ne la forma, e pompa seguente

le furono fatti poi li Regij Funerali.

Ali 19. d'Aprile di Martedi d'Anni 63., e nel 35. dal suo ingresso in Roma à le 12. hore del 1689. cambiò spoglia mortale Cristina Alessandra, & il Venerdi seguente sù le 2. de la notte dentro la suaprima nobile Carrozza paonazza, con il seguito di altre cinque Carrozze coperte à lutto, entroui la più parte de la sua nobil Corte, e da Lacchè, Palafrenieri, e sue Guardie Suizzere assistita, accompagnato da quattro Sacerdoti, fù portato il suo Regio Cadauere in Santa Maria in Vallicella de PP. de l' Oratorio di S. Filippo Neri. Il Sabbato seguente, che fù à li 23. le fù fatto il nobile, e maestoso Funerale, e cominciarono le Preci sù le 21. ora, con l'assistenza di venti Porporati vestiti à color violato de li venticinque, che erano in Roma: Li cinque, che non vi andarono, furono gl'Eminenzissimi Alderano Cibo, Pietro Othobono, oggi Papa ALESSANDRO VIII., Decio Azzolino, Giomanni Battista Spinola , e Benedetto Panfilio . E li venti che onorarono il Corpo à l'Officio, furono gl' Eminentissimi Paluzzo Altieri, Giulio Spinola, Gaspare Carpegna, Flauio Chigi, Federico Colonna, Carlo Barberino, Francesco Maidalchino, Girolamo Casanatta, Cesare d' Estrees, Francesco Nerli, Galeazzo Marescotti, Giouanni de Angelis, Raimondo Capizucchi, Leandro Coloredo , Giuseppe Aguir , Tomaso Filippo Vuard , Lorenzo Brancati da Lauria, Fabritio Spada, Rinaldo d' Este, e Fuluio Astalli. La Chiesa su pomposamente Apparata. Primieramente la Facciata conpezzi

pezzi di Lutto ne i vani, dal piano à la cima, ou era vna grand' Arme de la Casa Reale di Stocolm. Dentro poi con altri pezzi neri triangolari, parimente ne i vani sopra gl' Archi de le Cappelle, quadrati, e bislonghi ne gl' altri vani de la Voltadorata sino al basso, e le Colonnate à teli longhi, il tutto filettato di finta Trina di pelle inargentata; e da gl' Archi de le Cappelle pendeano à guisa di Festoni Tocche d' Argento, e d' Oro, ripartite con buon' ordine; pendendo dal mezzo de l' Arco di ciascuna di esse ligato con Tocca d' Oro, e d' Argento vn quadripartito Candelabro colorito à chiaro, e scuro con quattro grosse Candele di trè Libre ciascuna: e sopra i Confessionarij altri Candelabri di noue simili Candele tripartite, coloriti ne l'istessa guisa, che in tutto faceano il numero di 148. fenza le altre, che ardeuano sù l'Altar Maggiore, s e più piccole sopra à gl' altri Altari.

Sopra la Porta al di dentro vi era la seguente

Iscrittione .

## CHRISTINE ALEXANDRE GOTHORVM, SVEGORVM, VANDALORVMQVE REGINAE

VIRTUTE ET GESTIS

QVAM

STIRPE ET TITVEIS

CLARIORI ...

IN ECCLESIA QUAM PRIMUM INVISENS

SVAM PREDIXERAT

NON DEPOSITAE SED ELATAE

IVSTA PERSOLVIMVS.

Il Regio Cadauere veniua esposto sopra vna gran Coltra di Tela d' Oro, fregiata d' vn Telo di Velluto nero, e Frangia d' Oro con le seguenti parole à piedi.

## CHRISTINA ALEXANDRA

SVECORVM REGINA . M.DC.LXXXIX.

Et era vestito di ricco Broccato bianco, Sottanino, & Vngarina ornata di Alamari d' Oro, e sotto vn gran Manto Reale coperto d'Armellini. Stringeuz in pugno vno Scettro dorato; più in contrasegno de le Regie Virtù possedute, che del Regno rinunciato: e le cingea le Tempie vna Corona ricca di Gemme, per fregio de le sue Eroiche attioni, che la coronauano, e rendeuano immortale, più che per segno de posseduti Regni. In aria poi à la sua dirittura pendea vna gran Corona adornata di Tocche d' Argento, e d' Oro, con quattro grail Teli di Lutto pendenti da li quattro lati; Quattro de suoi di Corte vestiti à bruno le suentolauano attorno quattro Bandierole in asta. Il gran Talamo veniua solleuato da Terra circa 20. piedi. Tutto ingegnosamente ripartito dal compasso del Signor Simon Felice Architetto de la Defonta Maestà, di Natione Fiammenga.

Suele 214 hora si diè principio à l'Ossicio 2 & à la nobil Processione. Veniuano riguardate le Strade tutte da la Soldatesca di Sua Santità, acciò da le Carrozze non venisse impedita, nè

ritardata. Cominciò con quest' Ordine.

Gui-

Guidati da vna Croce precedeuano circa cento Letterati; seguiti da vn'altra con altretanti Orfanelli . La Compagnia di San Pietro in Vaticano circa 150. con Crocefisso senza Stendardo, si come tutte le altre. La Madonna de l'Oratione, detta de la Morte circa 170. Il Suffragio circa 120. Gl' Agonizzanti circa ad 80. Quella di Sant' Egidio de le Anime Scordate 40. Santo Stefano del Cacco, detta il Nome di Maria circa 50. L' Angelo Custode 90. Il Santissimo Sacramento di San Lorenzo in Lucina in circa ad 85. Santa Maria in Via circa 150. Santa Maria in Trasteuere 80. San Giacomo Scossa Caualli circa à 120. La Santissima Trinità de Pelle-, grini circa 180. La Madonna del Pianto intorno à 90. Il Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe in Santi Lorenzo, e Damaso circa 100. San Rocco intorno à 60. Santa Lucia del Confalone intorno à 200, tutti con Candele in mano di 4, once. A quali proseguiuano le Fratarie con le loro Croci. E prima gl' Agostiniani Scalzi di Giesù, e Maria, e di San Nicola di Tolentino intorno à 40. Li Padri Cappuccini circa 160. Li Religiosi di Sant' Adriano de l'Ordine del Riscatto in numero di 20. Li Padri di Sant' Onofrio pure circa 20. Li Padri Minimi di Sant' Andrea de le Fratte 30. Li Frati di San Costmo, e Damiano 20. Li Conuentuali de' Santi Apostoli intorno ad 80. Li Frati Riformati di San Pietro Montorio, e di San Francesco à Ripa grande, l'Osferuanza di San Bartolomeo à l'Isola, e de l'Araceli, tutti guidati da vna Croce, in numero di 350. Li Serui di Maria in San Marcello, e di Santa Maria in Via intorno à 70. Li Frati Carmelitani di S. Martino à li Monti, e de la Traspontina circa 100.

Li Frati di Sant' Agostino intorno à 60. Li Padri de l' Ordine de' Predicatori Domenicani più di 100. Tutti con Candele di 4. once in mano. Seguiuano appresso li Fratelli de la Compagnia de le Stimmate del Patriarca San Francesco in numero di 356. per ordine di cinque à fila con Torce di quattro Libro l' vna accese, e sue Candele di quattro once per ciascuno. Presso de quali seguina il Clero del Vaticano, cioè Chierici, Chierici Benificiati, Beneficiati, e dicinoue Signori Canonici. Poscia la Corte Regia, Gentilhuomini, Lance Spezzate, Staffieri, e Lacche, tutti scoperti vestiti à Lutto, precedendo, e circondando il gran Talamo, sostenuto, & inuisibilmente portato da 20. Facchini, sopra del quale era il Regio Cadauere, ornato, e vestito ne la conformità, che era stato esposto in Santa Maria. in Vallicella, suentolato da le medesime 4. Bandierole; accompagnato da 24. Fratelli de le Stimmate, con altretante Torce accese, 12. Tedeschi de la medesima, e 24. de la Guardia Papale, seguendo il Talamo il Capitano de le medesime Guardie Ponteficie à cauallo, e 2. Mazzieri di Palazzo, 14. trà Vescoui, Protonotarij Apostolici, e Chierici di Camera; 19. trà Bussolanti, e Cappellani Palatini. Presso de la qual Caualcata seguina la Regia Carrozza Paonazza, & altre 11. corperte à Lutto vuote, con il corteggio de le altre de la Prelatura sudetta, e de Canonici. Così processionalmente giunse portata la Defonta Sueca Regina à le scale del Vaticano sù le 24. hore, e posta entrando da la parte destra de la gran Crociera le furono cantate le solite Preci, finite le quali, con rogito del Notaro Abinante, così vestita sù posta in vna Cassa di Cipresso,

DECEMBRE. 457 la quale sù posta dentro la seconda di Piombo, sopra di cui vi era incisa la seguente Iscrittione.

#### D. O. M.

## CHRISTINA ALEXANDRA GOTHORVM SVECORVM VANDALORVMQVE REGINA.

**Q**VAE

ERESI ABIVRATA

TERRENOQUE REGNO OB CAELESTE ABDICATO
MORITVE ROMAE

Anno reparatae Salvtis mdclxxxix. xix. Aprilis Orta mdcxxvi. xviii. Decembris.

Et ambedue poste poi entro la terza Cassa d'altro legno sù collocata vicino l'Altare di Sant' Andrea ne la Chiesa sotterranea (non molto lungi da CARLOTTA Regina di Cipro, postani da PIO II. nel 1478.) con vna Lapide, che dice.

### CHRISTINA VIXIT MDCLXXXIX.

Se bene altri hauerebbero voluto il seguente. Epitassio.

VBI CRISMA IBI SEPVLCRVM
CHRISTINÆ
INNOCENTIVS XI.
ASSIGNAVIT.
M. DC. LXXXIX.

Il Santissimo esposto per le Quarant' Ore correnti sù adorato ne la Chiesa di San Luigi de' Francesi. Fù auuisato per Notificatione, affissa ne' luoghi più publici di Roma à chì si trouerà presente al serrar de le Porte Sante Martedi à le 20. ore, essendo in gratia, acquisterà Indulgenza Plenaria in forma di Giubileo. Fù auuisato ancora à gl' Artisti, che douessero rener chiuse le loro Botteghe in tempo de la Funtione del serrar le Porte Sante, almeno da le 20. sino à le 24. ore del Martedì seguente 24. di Decembre 1675. Vigilia del Santo Natale.

La sera entrò in Roma, e venne per pochi giorni l' Emmentissimo Signor Cardinal Giulio Spinola, per assistere anch' egli à la Clausura de le Porte San-

te, e de l' ANNO SANTO.

Ne l'Ospitio de la Santissima Trinità surono riccuti di prima entrata 1955. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 3842. e Donne 864. Furono anche ristorati 149. Convalescenti.

MARTEDI' à li 24. di Decembre . Vigilia del Santissimo Natale del Nostro Signor Giesà Christo. Cappella de' Signori Cardinali in San Pietro, à la quale non assisté il Pontesice. Si portò bensì à le 22. ore à la Porta Santa, oue fece la Funtione di chiudere, e ponere la prima Pietra à la presenzadi 32. Eminentissimi Porporati, cioè. Francesco Barberino, Cesare Facchenetti, Benedetto Odescalco, che sù poi Papa INNOCENTIO XI. di Sa me. Francesco de gl' Albizzi, Luigi Omodei, Pietro Otthobono, oggi Papa ALESSANDRO OTTAVO, Alderano Cibo, Federico d'Affia, Carlo Pio, Pietro Vidone, Giulio Spinola, Giacomo Franzone, Carlo Curafi, Paolo Sauelli, Paluzzo Altieri, Micola Acciaioli, Flauio Chigi, Lodonico Ernandez Por-

Portocarrero, Giacomo Nini, Camillo Massimi, Gaspare Carpegna, Cesare d'Estrees, Euerardo Nitardo, Felice Rospigliosi, Francesco Nerli, Girolamo Gastaldi, Girolamo Casanatta, Federico Colonna, Alessandro Crescentio, Bernardino Rocci, Mario Albritio, Fabritio Spada, Filippo Tomafo Vuard de Norcfolt, Decio Azzolino, e Carlo Barberino. Vi sù anche presente vna gran quantità di Personaggi, trà quali il Prencipe di Neoburgo: Et in Piazza, & in Chiesa tanta quantità di Popolo, Cittadino, e Forastiero, che se dico 200000. Persone, dico poco; e lo rimetto à la consideratione del Possibile in simil giorno. Li trè Eminentissimi Signori Cardinali Francesco Barberino, Flauio Chigi, e Portocarrero non affistirono à tutta la Funtione del Vaticano. Mà finito il Vespero partirono, ciascuno ad esercitare il suo Offitio, delegatoli per la clausura de le altre tre Basiliche. Li quali nonandarono caualcando, mà ne le loro Carrozze con buon Corteggio. A la Basilica di San Paolo suori de le Mura andò l' Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino Decano. A quella di San Giouanni Laterano l' Eminentissimo Signor Cardinale Flauio Chigi. Et à la Liberiana in vece de l'Eminentissimo Giacomo Rospigliosi indisposto, spedì Sua Santità il Brene, e vi andò l' Eminentissimo Signor Cardinal Lodouico Ernandez Portocarrero. Vi concorse curiosa, e diuota molta gente à vedere la Clausura di queste altre trè. Et io, che à l'aprire fui presente à quella di San Giouanni Laterano, volsi essere presente à la Clausura di quella del Vaticano; e tanto m'inoltrai per cortesia de le Guardie, che giunsi à vedere gl' Operarij fabricare il primo Mmm Muro

Muro di fuori; oue à l'esempio di molti, che vi si affaticauano, per lasciare di sè memoria in quel lauoro, vi posi anch' io dodici Mattoni, e porgei à Muratori trè Schissi di Calcina.

Era vicino à l'Occaso il Sole, e finite le Funtioni di chiudere le Porte Sante, più che Auree, mentre pregiate conservano i Tesori del Cielo; quando mutatosi il tempo, e d' vn bel sereno convertitosi inpioggia, il Cielo istesso vosse con segni di mestitia piangere la Clausura de l'ANNO SANTO, mentre veniua chiuso a' Fedeli il varco de l'Indulgenza pienissima, e presisso il termine al Sacrosanto Giubileo.

Ne l' Ospitio de la Santissima Trinità surono riceuti di primo ingresso 1182. Pellegrini, trà Huomini, e Donne: e ne surono cibati, & alloggiati, Huomini 2354.e Donne 456. Furono anche ristorati 139. Conualescenti.

A tutti li 24. del Mese di Decembre in detto Ospitio surono riceuti di prima sera 22273. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati, la difaggiati Huomini 36808., e Donne 8786. Li

Conualelcenti ristorati furono 3499.

A tutto l' ANNO SANTO: Cioè da la serade li 24. Decembre 1674. inclusa, sino à tutto il medesimo giorno del 1675. di prima entrata surono riceuti nel sudetto Ospitio 89810. Pellegrini, trà Huomini, e Donne. E ne surono cibati similmente, & alloggiati, Huomini 202744, e Donne \$3752. Insieme sanno la somma di 286496. Li Conualescenti ristorati surono 39647. Auuertendo, che li numeri di tutti li Conualescenti d'ogni giorno s' insendono quelli de la mattina, e quelli de la sera e ristorati.

ristorandosi due volte al giorno: non così de li Pellegrini, che si cibarono la sera solamente. Li numeri sudetti furono estratti da' Libri de l' Ospitio, ancorche vi fia chì non li creda, mà li stimi minori del vero, e quando verranno considerate tante Guerre, di Fiandra, d'Olanda, ne l'Imperio, in Catalogna, in Borgogna, in Sicilia, & in altre partis vederà che non può dolersi Roma d'hauere alloggiato, e riceuto nel seno tanta quantità de' Fedeli, che tirati da vna diuotione così singolare, non si sono curati di lasciare le loro Case, Patrie, e Parenti, Amici, e Beni, per venire à l'acquisto d'vn tanto Giubileo. Si raccoglie ancora, oltre il numero de' Pellegrini sudetti, e de le Compagnie, efferui stato in Roma intorno ad vn Milione, e quattrocento mila Persone. Si può credere, che le Guerre ne habbino impedito, e trattenuto più di vn terzo, che farebbe venuto à godere l'acquisto di sì grand' Indulgenza.

De' Personaggi grandi non starò à ridirne il numero; ne dissi molti, che si ritrouarono à l'apertura de le Porte Sante, e particolarmente à quella del Vaticano. Dentro de l'ANNO SANTO si sono veduti molti Caualieri, e Dame, molti Prencipi, e Prencipesse di Altezza. Le due Serenissime Signore Duchesse di Modona, Lucretia Barberina, e Laura Martinozzi. Il Serenissimo di Baden, e quello di Bransuich si ritrouarono à l'apertura nel Vaticano. Vennero poi il Serenissimo Prencipe di Monaco. Il Serenissimo di Neoburgo, e quello di Assa. Vennero anche li Signori Filippo Beraccouich, e Giacomo suo Fratello, Prencipi d'uno Stato ne' confini de l' Vngaria ne la Bossena con molte Camerate, con Abiti di gala à l' yso de loro Paesa.

Vi sù nel principio de l'ANNO SANTO la Principessa Sosia Agnese di Mansselt Dietricstain, con il Conte Filippo suo Figliolo, il quale vi dimorò sin doppo l'ANNO SANTO molti mesi incognitamente. Et altra quantità di Dame, e Caualieri de Luoghi non molto lontani: tanto che resero cospicuo, e degno l'ANNO SANTO da essere descritto da altra penna, non per leggere vna più giusta, e diligente Resatione, mà vna più eloquente Narratiua. Mi scusai in altra parte; quì mi credo compatito, se non grato.

La mattina seguente de li 25. Giorno memorabile del Santissimo Natale, si fece Cappella Cardinalitia ne la Paolina al Vaticano, oue non assistè il Ponte-fice; mà sì bene, quella finita, si portò à la Loggia de la facciata de la Chiesa del Prencipe de gl' Apostoli, e diede la Benedittione con l'Indulgenza Plenaria al Popolo. Ne la Piazza vi sù gran quantità di Gente, e più ve ne saria stata, se la nebbia, che sù grande, non hauesse minacciato anche pioggia.

Così compisco il mio Racconto, già che non sono più occassoni di parlare di Funtioni de l'ANNO SANTO.

## IL FINE.





# Si Replicano in Compendio le Compagnie alloggiate da le Archiconfraternità di Roma.





Venerabile Archiconfraternità del Santissimo Crocesisso in San Marcello riceuè, & alloggiò, come aggregate 27. Compagnie, e le ssò quelle Ospidalità, che più nobile, e gentile potessero desiderare. Vennero alloggiate nel Palazzo di Loreto,

posto in Campo Marzo tutto apparato di Arazzi, & illuminato la sera con Fanali indorati, e Candele di Cera. Furono imbandate tempre le Mense converdure, Insalate mezze reali, e copiose di viuande,

Sala-

Salame, ò Mortadella per antipasto; Menestre; trè · seruitij di Carne; e per quarto Crostata, ò Pasticcio, Formaggio, ò Pronatura Marzolina, & vn piatto di Frutti diuersi: il tutto ripartito per quattro, es piatti auantaggiati; il più de le volte con ornamenti di paste attorno: Vino bianco, e rosso continuamente. Li Venerdì antipasti salati, e trè seruitij d'Oua, Formaggio, e Frutti: E ne le Vigilie, ò di Sabbato antipasti salati, trè seruitij di Pesce, e Frutti. Venne gouernata la detta Archiconfraternità da la Protettione dell' Eminentissimo Signor Cardinale Flauio Chigi, che gl'assegnò per sua parre, e per commun sernitio 1200. scudi, che appunto tanti ne furono spesi ne la Pigione de l'Ospitio. Li Signori Guardiani furono l' Eccellentissimo Signor Don Francesco Caerano Duca di Sermoneta, quale ancorche non assistesse, comparito come inabile per l'età; contuttociò concorfe con gl'altri Signori Guardiani à prouedere l' Ospitio di 10. Letti di sua parte, e gli sù assegnato il titolo di Guardarobba. Fù secondo Guardiano l' Eccellentissimo Signor Duca Girolamo Mattei con titolo di Credentiero. Terzo l' Eccellentissimo Signor Duca. Pietro Altemps con titolo di Dispensiere. Quarto l' Eccellentissimo Signor Duca Ippolito Lanti, con titolo di Scalco. E quinto l' Eccellentissimo Signor Duca Federico Cesi d'Acquasparta, con titolo di Bottigliere. E Camerlengo l' Illustrissimo Signor Pietro Paolo de Fabij. Oltre li Letti de' Signori Guardiani, ciascuno de la Congregatione Secreta. prouidde di due altri. Le Compagnie alloggiate, oltre le trè Cene, riceuerono anche la Refettione la mattina, che processionalmente andarono à visitare

tare le quattro Chiese, e n'hebbe la cura il Sig. Giouanni Antonio Fagnini, antico generale Proueditore.

Le 27. Compagnie forastiere alloggiate lasciarono di Elemosina, trà denari, e robbe ridotte à valore scudi 1815. e 10., che con l'assegnamento de l'Eminentissimo Signor Cardinale Protettore fanno scudi 3015. e 10. e circa 500. del ritratto de li stili, & altre robbe auanzate, e riuendute, restarono per notarsi al Libro de l'esito scudi 6840. e 90. Rimettomi però al più giusto de le Liste de gl Ossitiali.

Furono anche presi molti scudi da la sudetta Archiconfraternità per onorare le Compagnie forastiere, sì ne l'incontrarle, come ne l'accompagnarle per le quattro Chiese, e surono bene applicati in vno Stendardo nuouo, impressoui la figura
del Santissimo Croccsisso da vna parte, e da l'altra
vna Croce liscia di buona mano, con fregio di rela d'Oro, e verde. Fù anche satto vn Grocesisso
leggiero con Telo d'Oro, e verde simile al fregio
de lo Stendardo: molte Mazzette, e Crocette nere, & indorate.

I. A li 7. Aprile di Domenica. dearte 120. La Compagnia di Vicenza. Huomini 21.

II. A li 23. L'Aprile di Martedi. à car. 16? La Compagnia di Cascia. Huomini 272. Donne 238.

III. Ali 28. d'Aprile di Domenica. à car. 179.

La Compagnia di Torri in Sabina, Huomini 188.
Donne 165.

IV. Ali s. di Maggio di Domenica. à car. 191. La Compagnia di Bocchignano. Huomini 128. Donne 98. V. Ali 6. di Mazgio di Lunedi . à car. 193.

La Compagnia di Sessa. Huomini 100. Donne 24. VI. A li 9. di Maggio di Gionedì. à car. 195.

La Compagnia di Padoa. Huomini 36.

VII. A li 19. di Maggio di Domenica. à car. 209. La Compagnia di Ciuita Castellana. Huomini 180.

Donne 247.

VIII. A li 22. di Maggio di Mercoledì. à car. 214. La Compagnia di Barga. Huomini 50.

IX. A li 23. di Maggio di Gionedì. à car. 218.

La Compagnia di Genazzano. Huomini 360. Donne 300.

X. A li 27. di Maggio di Lunedì. à car. 228.

La Compagnia di Ronciglione. Huomini 146.
Donne 110.

XI. A li 30. di Maggio di Gionedì. à car. 232.

La Compagnia di Mompeo « Huomini 224. Donne 172.

XII. A li 9. di Giugno di Domenica. à car. 25 I.

La Compagnia di Poggio Catino. Huomini 158. Donne 126.

XIII. A li 13. di Giugno di Gionedì. à car.256.

Le tre Compagnie voite di Caui. Huomini 640. Donne 427.

XIV. A li 16. di Gingno di Domenica. à car. 260.

La Compagnia di Celleno. Huomini 112. Donne 120.

XV. Al primo di Settembre di Domenica. à car. 3220

La Compagnia di Magliano Pecorareccio. Huomini 222. Donne 200.

XVI. A li 7. di Settembre di Sabbato. à car.325.

La Compagnia di Formello. Huomini 120. Donne 78.

XVII.

XVII. A li 16. di Settembre di Lunedì. à car. 336. La Compagnia di Leprignano. Huomini 246. Don-

nc 224.

XVIII. A li 18. di Settembre di Mercoledi à car. 340.

La Compagnia di Acquapendente. Huomini 117. Donne 84.

XIX. A li 21. di Settembre di Sabbato. à car. 343.

La Compagnia di Montefiascone. Huomini 156.
Donne 181.

La Compagnia di Sermoneta: Huomini 93. Donne 70.

XXI. Al primo di Ottobre di Martedi. à car. 366. La Compagnia di Prenestina. Huomini 130. Donne 108.

XXII. A li 7. di Ottobre di Lunedì. à car.378. La Compagnia di Gallicano. Huomini 220. Donne 184.

XXIII. A li 27. di Ottobre di Domenica. à car. 390. La Compagnia di Olcuano. Huomini 250. Donne 264.

Il medesimo giorno da vn Casal di Cremona detto Murano vennero Huomini 3. à car.391.

XXIV. A li 17 di Nouembre di Domenica. à car. 408.

La Compagnia di Viterbo. Huomini 65. Donne 31.

XXV. A li 8. di Decembre di Domenica. à car. 437.

La Compagnia di Canepina. Huomini 179. Donne 79.

XXVI. A li 12. di Decembre di Giouedi. à car. 440. La Compagnia di Morlupo. Huonini 206. Don-

ne 182.

468

XXVII. A li 15. di Decembré di Domenica. à car. 443. La Compagnia di Anagni. Huomini 184. Donne 112.

Sommano gl' Huomini 4806. le Donne 3824. Insieme tutti 8630.

Non mancarono le sere à servire, & ad affistere à l'Ospitio à le Cene molti Porporati, Amici, e Creature de l'Eminentissimo Signor Cardinal Chigi Protettore; li Signori Duchi Guardiani, e Camerlengo, & altri Caualieri con il Sacco, che senza confusione si diportarono diuotamente nel prestare il loro officio retto, e volentieri. E Sua Sangità si compiacque concedere una Indulgenza piemissima in forma diGiubileo à chì in gratia serui per sei sere à l'Ospitio, visitando due volte le quattro principali Basiliche à suo commodo, oltre le altre-Indulgenze concesseli la Settimana Santa, per la nominata Procedione, & altre in diuersi tempi, & occasioni. Al seruitio de le Donne vi concorsero molte Dame, e Signore Titolate: trà le altre l'Eccellentissima Signora Linia de' Franchi Prencipessa di Gallicano Pallauicina: L' Eccelientissima Signora Maria Camilla Duchessa di Zagarolo Rospigliosi: El' Eccellentissima Signora Donna Lucretia Colonna, gia Duchessa di Carbognano, che si compiacque regalare di Corone più volte quelle ponere forastiere, che partirono per tenerezza, e per dimostratione de li loro contenti con le lagrime sù gl'occhi.

A Vencrabile Archiconfraternità di Santa Ma-ria de l'Oratione, e de la Morte riccuè, & alloggiò, come aggregate 27. Compagnie, à le quali vsò quell' Ospidalità, che più si può considerare affettuosa; à la quale nel cibarle non può darsi il titolo di prodiga, nè d'avara. Venne assistita dal Patrocinio de l'Eminentissimo Signor Cardinal Francesco Barberino, e dal Gouerno di Monsignor Illustrissimo Lorenzo Lomellino. Furono li Guardiani l'Illustrissimo Signor Paolo Francesco Falconieri: L'Illustrissimo Signor Conte Giacomo Ottone: L'Illustrissimo Signor Mario Cianti: Et il Signor Onofrio Panuntio. Il Camerlengato l' clercitò il Signor Stefano Bolis . L' Ospitio fù accomodato conueneuolmente in vna buona Abitatione, vicino à Sant' Andrea de la Valle, oue furono alloggiate, e seruite da diuersi Signori con Sacco nero le Compagnie forastiere; e le Donne anche loro riceuerono le loro sodisfattioni ne la pulitia, e nel seruitio prestatole da le Signore Romane. Fù calcolato il valore de li regali lasciati da le dette 27. Compagnie scudi 1127. La spesa di tutto l'Anno per l'alioggio si notò sendi 4027. e 30. sottratti li 1127. de li Regali, restarono da scriucre al Libro de l'esito 2900, e 30. E può essere minore, computandoui il ritratto de li Stili, & altre robbe vendure. Anche questa Archiconfraternità rinuouò lo Stendardo con vaga Pittura, e Fregio à chiaro, e scuro, che ornaua la Morte Trionfante.

I. A li 5. d' Aprile di Venerdi. à car. 118. La Compagnia di Latiano di Lecce. Huomini 28.

470

II. A li 9. d' Aprile di Martedi. à car. 124. La Compagnia di Padoua, e Monselice. Huomi-

ni 50.

III. Al primo di Maggio di Mercoledì. à car. 187. La Compagnia di Sessa. Huomini 200.

IV. A li 9. di Maggio di Gionedì. à car. 196.

La Compagnia di Lugana. Huomini 17.

V. Nel medesimo giorno 9. di Maggio di Giouedì. à car.196.

La Compagnia di Piacenza. Huomini 34.

VI. A li 16. di Maggio di Gionedì. à car.204.

La Compagnia di Prato. Huomini 75.

VII. Nel medesimo giorno 16. di Maggio di Giouedì. à car. 204.

La Compagnia di Oruieto. Huomini 200. Donne 120.

VIII. Ali 19. di Maggio di Domenica. à car.209. La Compagnia di Capranica. Huomini 230. Donne 100.

IX. A li 22. di Maggio di Mercoledi. à car.214. La Compagnia de li Colli di Perugia. Huomini 72. Donne 32.

X. A li 23. di Maggio di Gionedi. à car.216.

La Compagnia di Rocca Secca . Huomini 124. Donne 132.

XI. A li 26. di Maggio di Domenica. à car.222.

La Compagnia di Ronciglione. Huomini 127. Donne 81.

XII. A li 29. di Maggio di Mercoledi. à car. 230. La Compagnia di Magliano in Sabina. Huomini 180. Donne 136.

XIII. A li 2. di Gingno di Domenica. à car-237-La Compagnia di Selci. Huomini 162. Donne 130. XIV. A li XIV. A li 5. di Giugno di Mercoledi. à car. 244. La Compagnia di Aspra in Sabina. Huomini 154. Donne 82.

XV. A li 8. di Giugno di Sabbato. à car.247.

La Compagnia di Bauco. Huomini 146. Donne 230. XVI. A li 14. di Giugno di Venerdì. à car. 257.

La Compagnia di Ciuita Vecchia : Huomini 100.
Donne 50.

XVII. A li 16. di Giugno di Domenica. à car:260.

La Compagnia di Monte Rotondo Huomini 148. Donne 122.

XVIII. A li 16. di Settembre di Lunedì. à car. 335.

La Compagnia di Mongioui. Huomini 55. Donne 42.

XIX. A li 18. di Settembre di Mercoledì. à car; 339.

La Compagnia di Monte Castello di Todi. Huomini 72. Donne 57-

XX. A li 23. di Settembre di Lunedì. à car. 345.

La Compagnia di Sant' Alberto di Firenze - Huomini 72.

XXI. A li 20. di Ottobre di Domenica. à car. 386,

La Compagnia di Ciuita di Chieti. Huomini 81. Donne 36.

XXII. A li 7. di Nouembre di Giouedi. à car. 398.

La Compagnia di Ciuitella d'Oruieto. Huomini 50. Donne 64.

XXIII. A li 16.di Nouembre di Sabbato, à car.405.

La Compagnia del Vasto. Huomini 62.

XXIV A li 20 di Nouembre di Mercoledi. à car 41%

La Compagnia di Viterbo. Huomini 57. Donne 25. XXV. A li 24. di Nouembre di Domenica. à car. 4 (8)

La Compagnia di Valle Rotonda. Huomini 68. Donne 35.

XXVI. Nel giorno medesimo à li 24. di Nouembre di Domenica. à car.418.

La Compagnia di Ronciglione . Huomini 188. Donne 87.

XXVII. A li 27. di Nouembre di Mercoledi. à c.422.

La Compagnia di Alatri - Huomini 148. Donne 136.

Sommano Huomini 2900. e Donne 1697. Insieme tutti 4597.

Partirono le sudette Compagnie con ogni sodisfattione, non solo per l'alloggio prestatoli, e per essere state cibate commodamente bene le trè sere de l'Ospitio, mà ancora per l'accompagnamento prestatoli nel viaggio satto processionalmente, per le quattro Chiese, e per il rinfresco datoli à la metà del camino.

A Venerabile Archiconfraternità de le Sacre Stimmate del Serafico Padre San Francesco, riceuè, & alloggiò solamente 17. Compagnie sorastiere, à le quali cercò vsare la maggior Carità, & amoreuolezza, che seppe, e che constuma il suo Instituto; non solo nel cibarle, mà ne l'Ospidalità ancora. Furono sempre servite da Nobiltà, tanto gl'Huomini, quanto le Donne, che sotto quel Sacco tanto più risplende divota. Prestogli il suo Patrocinio l'Eminentissimo Signor Cardinal Francesco Barberino; e sù assistita per nove mesi, cioè à tutto Settembre da li Signori Guardiani; occupando il primo luogo l'Eccellentissimo Signor Don Masseo Barberino Prencipe di Pellestrina.

L'Illu-

L'Illustrissimo Signor Vrbano Rocci. Il Signor'Antonio Maria Lanciani . Il Signor Ciouanni Andreoli. Et il Signor Ignatio Calchi. E Primicerio Monsignor Illustrissimo Alessandro Crescentij, che su poi Cardinale. A la fine poi di Settembre finirono li primi due Signori Guardiani, e con i Voti concordi de li Fratelli furono eletti l' Eccellentissimo Signor Don Lelio Orsini Prencipe di Vicouaro; e 3º Illustrissimo Signor Marchese Ottauio Maria Lancellotti. Gli altri trè restarono li medesimi. Furono apparecchiate le Mense per le Compagnic forastiere in vna buona Abitatione (che seruì anche per l' Alloggio) incontro à la Chiesa di San Giouanni de la Pigna, in modo tale, che non poterono essere tacciate di parsimonia, più tosto di lautezza, in vn luogo, che può dirfi Religioso. Il più de le volte vi sù la sua Lettione à Tauola. Ne l'accompagnarle processionalmente à le quattro Chiese le Compagnie forastiere riceuerono la Refettione à mezza strada, per mantenerle in ogni tempo, & in ogni luogo sodisfatte. Fù sommato il valore de li Regali 1013. scudi, senza l'Elemosine occulte, che riceuè l' Archiconfraternità. E la spesa si cau:, che ascendesse à la somma di scudi 2748. da quali sottratti scudi 1013. de li Regali, resta da notare per esito la somma di scudi 1735, se pure è giusta la Notitia, che mi fù data.

I. A li 25. d'Aprile di Gionedì. à car. 170. La Compagnia di Salerno. Huomini 36.

II. A li 28. d' Aprile di Domenica. à car 178. La Compagnia di Pellestrina. Huomini 172. Donne 169.

474

III. Al primo di Maggio di Mercoledì. à car. 186.

La Compagnia di Poggibonsi. Huomini 27.

IV. A li 5. di Maggio di Domenica. à car. 191. La Compagnia de Mercanti di Firenze. Huomini 83. Donne 6.

V. Ali 12. di Maggio di Domenica. à car. 200. La Compagnia di Rouigno in Istria. Huomini 30. Donne 5.

VI. A li 16. di Maggio di Giouedì. à car. 204. La Compagnia di Velletri. Huomini 154. Donne 140.

VII. A li 20. di Maggio di Lunedi. à car.211.

La Compagnia di Chiozza. Huomini 42.

VIII. A li 23. di Maggio di Giouedi. à car.217.

la Compagnia di Vignanello. Huomini 240. Donne 190.

IX. A li 31. di Maggio di Venerdi. à car. 234. Li Compagnia di Suriano. Huomini 130. Donne 134.

X. A li 2. di Gingno di Domenica. à car.238. La Compagnia del Bagno de la Porretta. Huo-

mini 32.

XI. A li 4. di Giugno di Martedi. à car. 243.

La Compagnia di Tossia. Huomini 158. Donne 156. XII. A li 8. di Giugno di Sabbato. à car. 247.

La Compagnia di Greccia Valle di Rieti. Huomini 85. Donne 80.

XIII. A li 11. di Giugno di Martedi. à car. 253. La Compagnia di Montefiascone. Huomini 85.

Donne 45.

XIV. A li 27. di Settembre di Venerdì. à car. 35 I. La Compagnia di San Francesco di Venetia. Huomuni 26. XV. A li 7. di Ottobre di Luzedì. à car. 377. La Compagnia di Campagnano. Huomini 72. Donne 96.

XVI. A li 26. di Ottobre di Sibbato. à car. 389.

La Compagnia di Capua. Huonini 58.

XVII. A li 24. di Nouembre di Domenica. à car. 419.

La Compagnia di Bagnarea . Huomini 112. Donne 88.

Sommano Huomini 1542. e Donne 1070. Insieme tutti 26:2.

Si può considerare, come patissero sodissatte, e contente le 17. Compagnie sidette, alloggiate, e ben trattate da quei Signori, che sono l'esempio de la Bontà, e de l' Vmiltà di utte le Compagnie, senza biasmarne alcuna.

A Venerabile Archiconfriernità di San Giouanni Decollato, detta de la Pietà, e Misericordia, come aggregae riceuè 15. Compagnie forastiere, le quali ben joterono gloriarsi d'hauere riceuto vn' Ospidalità Iapiù degna, e la più celebre, senza offendere labontà del seruitio de le altre. L'imbandimento le le Mense, più tosto pote essere ripreso di splenddezza, che tacciato di parsimonia; non solo ne l'apparecchio de le Cene per la nobil Compagnia di San Benedetto di Firenze, quanto per le altre, che à sue spese sece risplendere la degna generosità de gl' Offitiali. Non starò à ridire le particolirità, & il numero de' seruitij in tauola, mentrebasta hauer detto, essere statala più celebre. Viene patrocinata la detta Archi-000 2 con-

476 confraternità da l'Altezza Serenissima di Toscana, & in quest' ANNO SANTO venne gouernata con titolo di Maggiordomo da l'Eccellentissimo Signor Don Maffeo Barberino Prencipe di Pellestrina: e vi affilti Proueditorel' Illustrissimo Signor Abbate Vrbano Altouiti. Firono seruiti gl'Huomini da Canalieri, e Signoricon Sacchi turchini in tale occasione: e le Donneda Dame, e Signore, con ognibuona volontà; econtinuatamente con rinfreschi, secondo li tempi, e con le Refettioni à forastieri. quando andarono processionalmente per le quattro Chiese, accompagnati dal solo Mandataro; tanto à l'entrare, quantonel viaggio de le quattro Chicse, come per loro instituto, & honoreuolezza. Li Regali de le 15. Compagnie forastiere ascesero al valore di scudi 936. È le spese si calcolarono scudi 2497. e 60. da'i quali toltone scudi 936. restarono da notare al Libro de l'Estro sc. 1561. e 60. senza il ritratto de le robe auanzate, e riuendute.

I. Ali 4. d' Aprile di Giouedi. a car. 117.

La Compagnia di Como. Huomini 28.

II. A li 24. d'Aprile di Mercoledi. à car. 168. La Compagnia di S. Maria Maddalena di Firenze. Huomini 160. Donne 15.

III. Ali 3. di Maggio di Venerdì. à car. 189. La Compagnia di Viterbo. Fuomini 65. Donne 32.

IV. A ti 9. di Mazgio di Cionedi. à car. 1970 La Compagnia di S. Benedeco di Firenze. Huo, mini 54.

V. Ali 21. di Maggio di Martedi. di car. 211. La Compagnia di Poggio Mirteto, Huomini 160. Donne 140.

VI. Ali

VI. A li 16. di Maggio di Domenica. à car. 2222. La Compagnia di Vetralla. Huomini 194. Donne 111.

VII. A li 4. di Giugno di Martedì. à car. 243.

La Compagnia di Nerola. Huomini 150. Donne 180.

VIII. A li 10. di Giugno di Lunedì. à car. 251.

La Compagnia di Canino. Huomini 180. Donne 145.

IX. A li 14. di Settembre di Sabhato. dicar. 333.

La Compagnia di Toscanella. Huomini 200. Donne 125.

X. A li 23. di Settembre di Lunedì. à car.346. La Compagnia di Nepe. Huomini 172. Don-

ne 122.

XI. A li 29. di Settembre di Domenica. à car. 360. La Compagnia di Suriano. Huomini 128. Donne 92.

XII. A li 7. di Ottobre di Lunedi. à car. 377. La Compagnia di Rignano. Huomini 112. Donne 108.

XIII. A li 10. di Ottobre di Giouedì. à car. 381. La Compagnia di Ronciglione. Huomini 85. Don-

ne 67.

XIV. A li 20. di Decembre di Venerdì. à car.447. La Compagnia de la Tolfa. Huomini 116. Donne 83.

XV. A li 22 di Decembre di Domenica. à car.450. La Compagnia di Montefiascone. Huomini 60. Donne 28.

Sommano Huomini 1864. Donne 1258. Tutti insieme 3122. 478

Può ben credersi come partissero sodissatte se dette 15. Compagnie del servitio prestatoli ne l'Alloggio, seguito per gl' Huomini in vn' Abitatione, accommodata à questo essetto, vicino la Chiesa di San Giouanni Decollato; e per le Donne in vna Casa presa per il detto Servitio in Piazza Margana, tanto che vennero consolate à l'arrivo con la lavanda de Picdi; à le Mense il più de le volte con la Lertione, e pria di partire con la Benedittione di Sua Santità.

A Venerabile Archiconfraternità del Santo Suf-fragio riceuè solamente 9. Compagnie forastiere aggregate; ancorche più ne hauessero inuitate per Lettere à la diuouone de l'ANNO SANTO. Le 9. Compagnie che vennero, hebbero occasione di pregare Iddio per li Benefattori, essendo state riceute, & alloggiate, con tanta cortessa, e trattate in modo ne l'apparecchio de le Cene, che non poterono dolersi di mancanza di viuande, che ne la quantità, e qualità tenne lo stile di quella de la Morte, più tosto questa eccedè in lautezza. Viene protetta detta Archiconfraternità da l'Eminentissimo Signor Cardinal Paluzzo Altieri. Primicerio è Monfignor Illustrissimo Vrbano Sacchetti Chierico di Camera, hoggi Cardinale. E Monsignor Illustrissimo Prospero Bottini, Monsignor Illustrissimo Alessandro Caprara, & il Signor Aunocato Lanfranco Zacchia furono Guardiani Onorarij -E li Signori Giouanni Battista Mannini, Belardino Marchesi, e Domenico di Alessandro furono Guardiani effettiui. Il Signor Domenico Petrofini Camerlengo. Furono seruiti li Forastieri à le Mense da Signori, e Fratelli de la Compagnia; e le Donne da le Dame, e da le Sorelle de la Compagnia. L'Ospitio sù posto à l'ordine in una commoda. Casa del Signor Mutio Orsini, vicino al Palazzo de Signori Rocci. Furono seruite nel'arriuo al pari de le altre con sauanda de'Piedi; surono accompagnate da Fratelli per le quattro Chiese, quando andarono processionalmente, e le sù data la Resettione à mezzo viaggio. Furono benedette da Sua Santità, per sarle partire in tutto contente.

I. A li 30. di Aprile di Martedì. à car. 182. La Compagnia di Monte San Sauinc. Huomini 37.

II. Ali 5. di Maggio di Domenica. à car. 190. La Compagnia di Controguerra d'Atri. Huo-

mini 62.

III. A li 19. di Maggio di Domenica. à car. 208. La Compagnia di Lanciano. Huomini 160. Donne 45.

IV. A li 23. di Muggio di Gionedì. à car. 217. La Compagnia di Tarano. Huomini 142. Donne 122.

V. A li 29. di Mazgio di Mercoledi. à car. 231. La Compagnia del Monte di San Giouanni. Huomini 120. Donne 105.

VI. A li 3. di Ottobre di Gionedì. à car. 367. La Compagnia di San Geremia di Venetia. Huomini 136.

VII. A li 13. di Nouembre di Mercoledi. à car. 404. La Compagnia di Viterbo, Huomini 38. Donne 26.

. .

VIII. AL

480

VIII. A li 26. di Nouembre di Martedi. à car. 421. La Compagnia di Veturchiano. Huomini 141. Donne 98.

IX. A li 2. li Decembre di Lunedi. à car. 431. La Compagnia di Cantalupo. Huomini 125. Donne 91.

Sommano Huomini 961. Donne 487. Tutti insieme 1448.

Li Regali de le sudette 9. Compagnie, trà robbe, e denari surono valutati seudi 652. E le spese arrivarono à scudi 1500, tanto che restarono al conto de l'Esto scudi 848. Non hebbi però Notitia del ritratto de le robbe avanzate, e stili rivenduti.

A la Venerabile Archiconfraternità del Santissimo Sacramento di S. Pietro furono riceutc, & alloggiate 8. Compagnie aggregate forastiere, per le quali fù posto à l'ordine l'Ospitio in vn' Abitatione incontro la Chiefa di San Michele Arcangelo in Borgo Santo Spirito, e furono seruite con onoreuolezza, & economia lodeuole, sì à la Mensa, come in ogni altro attinente à l' Ospidalità, non meno de le altre aggregate à tante Archiconfraternità di Roma. Si regolò la detta Archiconfraternità con il Patrocinio de l'Eminentissimo Signor Cardinal Carlo Barberino Arciprete di S.Pietro. Era Gouernatore Monfignor' Illustrissimo Bernardino Rocci, che sù Cardinale; & eletto poi infua vece Monfignor Illustrissimo Francesco Marinia Li Signori Deputati surono l'Illustrissimo Signor AbAbbate giulio Ricci, l' Illustrissimo Signor Abbate Giouanni Vincenzo Arata, Canonici ambedue di San Pietro. Il Signor Christofaro Nicolai. Il Signor Giacomo Balsinelli: & il Signor Francesco Massari. Il Signor Domenico Salandra, che mi diè notitia de la spesa per seruitio de l' Alloggio de le sudette 8. Compagnie, che importa con la pigione de l' Ospitio scudi 1827. Son sottratto poi il valore de li Donatini, che lasciarono le Compagnie forastiere di scudi 563. e 65., restano in estro scudi 1263. & 85. Del ritratto del prezzo de le robbe auanzate, e stili riuenduti non ne seppi la somma. La maggior parte surono Signori Borgheggiani, che le seruirono à l'Ospitio.

La Compagnia di San Martino di Viterbo. Huomini 180. Donne 155.

II. Ali 22. di Maggio di Mercoledì. à car.214. La Compagnia di Campagnano: Huomini 120.

Donne 160.

La Compagnia di Quercino in Campagna . Huomini 115 Donne 107.

IV. A li 3. di Giugno di Lunedì. à car. 242. La Compagnia di Monte Leone in Sabina. Huomini 170. Donne 150.

V. A li 8. di Giugno di Sabbato. à car. 247.
La Compagnia di Castel Vecchio. Huomini 226.
Donne 218.

VI. Ali 16. di Settembre di Lunedì. à car. 336. La Compagnia del Santissimo Sacramento di Sermoneta. Huomini 90. Donne 49.

Ppp VII. Ali

VII. A li 24. di Settembre di Martedi. à car. 347. La Compagnia di Monte Rosi. Huomini 78. Donne 53.

VIII. A li 29. di Settembre di Domenica. à car. 360. La Compagnia di Bolsenz. Huomini 85. Donne 82.

Sommano Huomini 2064. Donne 974.
Tutti insieme 2038.

Non solo surono incontrate da Fratelli ne l'enarare in Roma le dette 8. Compagnie Forastiere; mà surono accompagnate da molti ne l'andare, processionalmente per le quattro Chiese, e le su sempre data la Resettione à la metà del viaggio, acciò non hauessero di che dolersi, e partissero al pari d'ogn' altra sodissatte.

A Venerabile Archiconfraternità di Santa Caterina di Siena posta in Strada Giulia, riceuè, & alloggiò solamente quattro Compagnie, ancorche ne aspettasse de le altre aggregate; e queste arattò con ogni cortessa, tanto che non si sà, se soste disdiceuole la liberalità, ò lodeuole la parsimonia, che nessuno fece lamentare. Furono incontrate da Signori Fratelli de la Compagnia, e giunto à l'Ospitio, lauatili li piedi, seruite à Tauola, commodamente alloggiate nel Palazzo de' Signori Mandossà Farnese; Furono accompagnate per lo quattro Chiese, ristorate con la Resettione à mezo camino, e trattate in ogni conto bene, per sarle partire in tutto contente. Lasciarono di Regalo in cutto.

tutto, ridotto à valore scudi 199. e 25. La spesaper il servitio di tutta l'Ospidalità mi sù detto, che importò scudi 5.23. e. 60. sottrattone il valore de li Regali, restarono da porre al Libro de l'esito scudi 324. e 35. senza il ritratto de le robbe, estili, auanzati, eriuenduti. Viene Patrocinata la sudetta Archiconfraternità da l'Eminentissimo Signor Cardinale Flauio Chigi. Assistè con grado di Gouernatore Monfignor Illustrissimo Carlo Bi-Bichi Chierico di Camera, oggi Cardinale. Furono Priori li primi sei Mesi-l'Illustrissimo Signor Marchese Patritio Patritij; l'Illustrissimo Signor Commendatore Frà Siluio de Vecchi; il Signor Gargano Vgorgieri; il Signor Giouanni Nerucci; il Signor Abbate Domenico Filippo Contini; il Signor Giouanni Arpeggiani; e Camerlengo il Signor Nicolò Finetti. Per li secondi sei Mesi furono Priori il sudetto Signor Nicolò Finetti; il Signor Auuocato Pictro Cerretani; il Signor Giulio Clemente Mattei; il Signor Carlo Monti; il Signor Camillo Farinacci; il Signor Don Antonio Dauid, e Camerlengo il Signor Giovanni Battista Contini. Tutti vniti, e conformi per vn tanto pio seruitio.

I. A li 21. d' Aprile di Domenica. à car. 165. La Compagnia di Sant' Anzano di Siena. Huomini 53. Donne o. e Seruitori 12.

II. A li 28. d' Aprile di Domenica. à car. 179. La Compagnia di San Domenico di Siena. Huomini 57. Donne 14. e Scruitori 8.

III. A li 12. di Maggio di Domenica. à car. 199. La Compagnia di San Rocco di Siena. Huomini 42. Donne 16. e Seruitori 15.

Ppp 2

IV. Ali

IV. A li 27. di Settembre di Venerdi. à car.35 %. La Compagnia di Santo Stefano di Siena. Huomisni 43. Donne 8. e Seruitori 10.

Sommano Huomini 195. Donne 382 e Seruitori 45.

Tutti insieme 273:

A Venerabile Archiconfraternità del Santis-A Venerabile Archicomiaconna del California del Cal nalli riceuè, come aggregate, due sole Compagnie forastiere; e ne alloggiò vna inuiatali da quella. sli Santo Spirito: e le albergò in vna Casa poco à la sua Chiesa distante con quell'amoreuolezza. e cortesia, che più le parue conuencuole per farle partire contente. Gouernarono l'Ospidalità, come Guardiani de la Compagnia l'Illustrissimo Signor Abbate Lutio Arcani; l'Illustrissimo Signor Cesafarco Giori; il Signor Don Francesco Megales.; il Signor Giuseppe Costa ; e come Camerlengo il Signor Francesco Diamante . Il Donatiuo de les tre Compagnie importò scudi 160. E la spesa scudi 620. sottratti li 160. restano in esto scudi 440. senza il ritratto de li stili, & altre robbe riuendute. Furono accompagnate, quando andarono processionalmente per le quatto Chiese, e le sù data la Refertione à la metà del viaggio...

I. Al primo di Gingno di Sabbaso. à car.235. Isa Compagnia di Montelibretti. Huomini 157. Donne 121.

H. Ali

II. A li 4. di Giugno di Martedi. à car. 243. La Compagnia di Scandriglia. Huomini 122. Donne 141.

Sommano gl' Huomini 279. le Donne 2621 Tutti insieme 541.

A Compagnia de' Macellari di Roma riceuè, vna Compagnia, e la cibò, & alloggiò à sue spese, che poco vi rimise, ne l'Ospitio del Suffragio, mentre ne riceuè di Donatiuo 60. Piastre, e sù quella, che parti mal contenta, perche non hebbe la Benedittione da Sua Santità; e non videro mai il Sole nel tempo, che dimorarono in Roma.

I. Ali 19. di Marzo di Martedi. 2 car. 105... La Compagnia de' Macellari di Firenze. Huemini 60.

A Compagnia di San Nicola in Carcere riceuè vna Compagnia, e l'alloggiò con poca spesa; riceuendo di Recognitione scudi 60.

I. Ali 7. di Aprile di Domenica. à car. 120. La Compagnia d'Ostia, e conuicini. Huomini 160.

A Compagnia de' Calzolari di Roma riceuè, & alloggiò una Compagnia con poca spesa, mentre hebbe di Regalo scudi 60.

I. Ali

I. A li 9. di Giugno di Domenica. à car. 249. La Compagnia de' Calzolari d' Augubbio. Huomini 142. Donne 8.

'Eccellentissimo Signor Prencipe di Pellestrina, come suoi Sudditi alloggiò li Fratelli de la Compagnia di Monte Flauio in Sabina, che sece l'entrata à li 29. di Settembre di Domenica, aggregata, e riceuta da quella del Santissimo Sacramento de la Minerua. Huomini 135. Donne 161. à carte 360.

Li 17. di Nouembre di Domenica. La Compagnia di Montorio, Homini 127. e Donne 60., che non seppi doue alloggiasse, spesata da l'Illustrissimo Signor Marchese Crescentio Crescentij, che douea essere alloggiata ne l'Ospitio de la Santissima Trinità de' Pellegrini. à car. 407.

Archiconfraternità di S. Rocco riceuè, e spessione so vna Compagnia sola, ancorche ne incontrasse de le altre, e ne potesse riceuere più: Fù scussata per la commodità, e compatita per la spesa. Hebbe di Regalo da quella, che riceuè, il valore di 60. scudi: 125. in circa ve ne spese in cibarla, mentre le sù prestato l'Ospitio per dormire da quella del Confalone. Viene protetta la sudetta. Archiconfraternità da l'Eccellentissimo Signor Prencipe Don Giouanni Battista Borghese; e surono Guardiani l'Illustrissimo Signor Mariano Vecchia-

chiarelli; il Signor Abbate Giacomo Brochi; il Signor Vincenzo Rusini; e Camerlengo il Signor Liuio de Vecchi.

1. A li 24. di Nouembre di Domenica. à car.419. La Compagnia di Fiano. Huomini 90. Donne 84.

Velle Compagnie, che vennero aggregate al Santissimo Rosario, al Santissimo Sacramento de la Minerua stanno notate nel numero di quelle alloggiate da la Santissima Trinità de' Pellegrini.

A Venerabile Archiconfraternità del Santissimo Sacramento, e Cinque Piaghe di Nostro Signore Giesù Christo in Santi Lorenzo, e Damaso hebbe origine ne l' Anno 1501. con l' Erettione de l' Altare ne la Chiesa de' Santi Lorenzo, e Damaso; E cominciossi ancora à maggiormente venerare l'Ostia Sacrata di prima, che nell' andare à solleuare gl' Infermi veniua portata da vn Sacerdote con l'accompagnamento d' vn solo Ministro con yn lume in mano. In pochi giorni crescè conl' elemosine la Veneratione: e sino da Spagna la Signora Donna Terela Enriquez, Moglie del Signor Guttieri de Cardinas Commendatore Maggiore di quel Regno, mandò per vn certo Frat Antonio de' Minori Osseruanti di San Francesco, che venina al Capitolo Generale in Roma, cento Ducato, ni, e quattro Canne di ricchissimo Broccato d' Oro, che

che serui per Fregio, & ornamento d' vn Baldacchino; e per la fattura d'vn Tabernacolo. Ond'hebbero occasione li Fratelli de la Compagnia d'applicare con ogni feruore à la veneratione del Santissimo Sacramento. Ciò successe ne l'Anno 1508. come per Bolla di GIVLIO II. In quest' ANNO SANTO 1675. da la detta Archiconfraternità furono riceute, come aggregate, & alloggiate 20. Compagnie forastiere ne l'Ospitio, accomodatoli nel Palazzo de' Signori Maculani, dietro la Chiefa di Sant' Agnese di Piazza d' Agona, sotto il Patrocinio de l' Eminentissimo Signor Cardinale Francesco Barberino, e Signori Superiori: cioè, il Signor Auuocato PierFrancesco Seneri Priore. Primo Guardiano il Signor Francesco Bonelli -Secondo il Signor Pietro Bonesi. Gouernatore il Signor Luca Capocaccia . E Terzo Guardiano il Signor Gionanni Battista Viani. Camerlengo il Signor Giacomo Fallerini. Furono trattate le dette 20. Compagnie ne l'apparecchio de le Mense in modo tale, che chi ben le considerò, non le potè biasimare di scarsezza , nè di abbondanza ne l' imbandimento: poiche vi era ne i giorni di graffo, infalata, falame, menestra, carne lessa, stufata, & arrosta, ò in altra maniera, tre seruitij, è due di carne, & vno di pasta, piatti in quattro, formaggio, frutti diuersi, e Vini bianchi, ripali, ò pure de li medesimi, che le Compagnie recorono di Regalo. Vennero seruite à Tauola da Fratelli de la Compagnia, e da molti Signori, che vi concorsero con Sacchi bianchi . A la maggior parte de gl' Ospitij, prima di porsi à Tauola, si lauarono i piedi: sicome anche ciò venne satto da tutto le Arle Archiconfraternità, che alloggiarono forastieri Ne l' andare poi processionalmente à le quattro Chiese veniuano accompagnate da molti Fratelli, e le veniua dato il rinfresco à mezzo camino, inmodo tale, che veniuano animate à prendere cons diuotione l'Indulgenza pienissima del Santo Giubilco. Molte volte vi comparue, & interuenne à l'entrare, de le Compagnie l'Illustrissimo Signor Giouanni Giorgio Costaguti, come Capo Processione. Furono calcolati li Donatiui trà denari, es robbe ridotte à valore scudi 1544. e 15. E le spese, trà Pigione, & Alloggio, & Imbandimento de le Cene, e Refettioni scudi 5582. e 30. Sottratto il valore de li Donatiui, restano da porre al Libro de l'esito scudi 4038. e 15. Il ritratto de le robbe auanzate, e riuendute non-mi venne à notitia, per il che potrebbero variare li numeri. Furono spesi alcuni scudi in vn nuono Crocesisso più leggiero, non tanto per facilitare il peso à chi lo portana ne le Processioni, quanto per onorare le Compagnie forastiere.

I. A li 21. d'Aprile di Domenica. à car. 165. La Compagnia di Viterbo. Huomini 106.

II. A li 25, d'Aprile di Giouedi. à car. 169. La Compagnia di Poggio Mirteto in Sabina. Huomini 86. Donne 84.

III. A li 26. d' Aprile di Lunedi. à car. 180. La Compagnia di Capo di Monte. Huomini 119. Donne 144.

IV. A li 2. di Maggio di Gionedi. à car. 187. La Compagnia del Santissimo Sacramento d' Albano. Huomini 540. Donne 490.

Qqq V. Ali

V. A li 9. di Maggio di Giouedi. à car. 196. La Compagnia di Nemi. Huomini 154. Don-

ne 112.

VI. A li 12. di Maggio di Domenica. à car. 200. La Compagnia di Bracciano. Huomini 290. Donne 230.

VII. A li 15. di Maggio di Mercoledi. à car. 202.

La Compagnia di S. Nicola de la Colonna di Zagarola . Huomini 110. Donne 70.

VIII. A li 19. di Maggio di Domenica, à car. 208.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Cora-Huomini 440. Donne 300.

IX. A li 22. di Maggio di Mercoledì. a car. 213.

La Compagnia di Rocca di Papa. Huomini 290. Donne 310.

X. A li 23. di Maggio di Gionedì. à car. 217.

La Compagnia di Salizano in Sabina. Huomini 115.
Donne 105.

XI. A li 26. di Maggio di Domenica. à car.221.

La Compagnia di Genzano. Huomini 400. Donne 230.

XII. A li 29. di Maggio di Mercoledì. à car.231.

La Compagnia di Poggio di Narni . Huomini 68. Donne 47.

XIII. Al Primo di Giugno di Sabbato. à car.236.

La Compagnia di Castel Gandolfo. Huomini 260.
Donne 190.

XIV. A li 2. di Giugno di Domenica. à car. 239.

La Compagnia del Bagno de la Porretta. Huomini 21.

XV. A li 5. di Giugno di Mercoledì. à car. 247. La Compagnia de l'Ariccia. Huomini 356. Don-

ne 268.

XVI. A li 8. di Giugno di Sabbato. à car. 247. La Compagnia di Ciuitella di S. Paolo. Huomimini 188. Donne 190.

XVII. A li 26. di Giugno di Domenica. à car. 259.

La Compagnia di Monte Portio - Huomini 320. Donne 236.

XVIII. A li 30. di Giugno di Domenica. à car. 276.

La Compagnia di Lituania . Huomini 38.

XIX. A li 26. di Settembre di Giouedì. à car. 349.

La Compagnia del Santissimo Sacramento di Frascati. Huomini 273. Donne 288.

XX. A li 4. di Nouembre di Lunedì. à car.396. La Compagnia del Carmine di Nettuno. Huomini 198. Donne 176.

Sommano gl' Huomini 4372. le Donne 3470.

#### Tutti insieme 7842.

Nel medesimo modo, che surono trattati gli Huomini de le sudette 20. Compagnie à l'Ospitio ne le Mense, e ne gl'Alloggi, surono anche trattatate le Donne, e seruite da Dame, e Signore, anche Titolate. Vi surono il più de le volte l'Illustrissime Signore Marchese Costaguti, Maria, & Isabella, Suocera, e Nuora, come Priora, e Superiore ne la Compagnia. E ciò seruì per maggiormente obligare le Donne, e gl'Huomini de le Compagnie sorastiere, per chiamarsi sodisfatti, e partire contenti.

A Venerabile Archicontraternita de 11 Kac-commandati à la Madonna Santissima del Confalone, riceuè, & alloggiò 69. Compagnie forastiere, ancorche sperasse di compire il numero di cento; & era à l'ordine, senza perdersi d'animo, animati tutti quei Signori Superiori, e Fratellia le fatiche, che furono grandi: nè vi sarebbe mancata la pronisione; poiche tutti intenti al ben fare, si trouauano di già preparati, e prouisti per opera sì degna, e pia. Cominciarono à trattare le Compagnie forastiere aggregate, & alloggiate in modo tale; che l'apparecchio de le Mense sempre venne lodaro di giusta misura con economia, e non scarsezza; con regola da poter continuare, con splendore, e gloria de l'Archiconfraternità, con indebitarla del meno possibile. Piacque lo stile à Forastieri, & 2' Cittadini, che ammirarono la costanza de li Fratelli indefessi al seruitio; e questo mai potè essere tacciato di mancamento. Sua Santità li remunerò le fatiche con il premio del famoso Giubileo Vniuersale preso il giorno di-Santa Lucia . L' Eminentissimo Signor Cardinal: Francesco Barberino, come Protettore, el Eccellentissimo Signor Prencipe di Pellestrina, come Guardiano Onorario, le assistirono più volte à le Cene, & internennero più volte ne l'andare ad incontrare le Compagnie ne le loro entrate. Gl'Illustrishmi Signori Guardiani, Mario Verospi, e Ma-: riano: Vecchiarelli, & Ippolito Cauetani Camerlengo; non folo non mancarono mai ne l'assistenza, ma diedero animo à li Fratelli d'operare concordemente al buon seruitio. El' Illustrissimo Monfignor Marcello Rondanini Gouernatore, anch'egli SIOE

non meno de gl'altri acquistò lode per i buoni portamenti nel suo Offizio. Le Compagnie forastiere à l'entrare sempre hebbero quantità de Fratelli, e Gentilhuomini, che con il Sacco bianco 1' incontrarono; accompagnarono, e seruirono à l'Ospitio, accomodato in due gran Case del Signor Mutio Orfini à l'incontro de l'Ospitio del Suffragio. A la maggior parte de le Compagnie fù vsato l' atto di Carità de la lauanda de Piedi. Furono accompagnate da molti Fratelli col Sacco, quando andarono processionalmente per le quattro Chiese. Hebbero à mezzo del camino la loro Refettione, tanto che non vi fù, nè Compagnia intiera, nè pure vn Fratello di quelle, che potesse dolersi de poco buoni trattamenti, ò che partisse mal fodisfatto. Li Regali, che lasciarono, ridotti à valore di Denaro, fanno la somma di scudi 4859e 20. E le spese fatte per seruitio de l'Ospidalità di tutto l' Anno importano scudi 18000, in circa; da li quali sottrattone la sudetta somma restano da porre ad esito scudi 13140. & 80. Non seppi il prezzo del ritratto de li stili, e robbe auanzate, e riuendute. Spesero molti scudi in vno Stendardo nuouo, bello, e vago, & anche più leggicro de l'altro, non tanto per onorare le Compagnie forastiere ne l'incontro, quanto per rendere più ageuole la fatica à coloro, a' quali toccaua-

I. A li 29. d'Aprile di Lunedi. à car. 180.

La Compagnia di Cora. Huomini 172. Donne 164.

di portarlo.

II. A li 4. di Maggio di Sabbato. à car. 189. La Compagnia di Lionessa. Huomini 270. Donne 250.

III. A li 7. di Maggio di Martedì. à car. 194. La Compagnia di Carbognano. Huomini 280. Donne 248.

IV. A li 16. di Maggio di Giouedì. à car. 203.

La Compagnia de l' Oriolo. Huomini 324. Donne 300.

V. A li 17. di Maggio di Venerdi. à car. 205.

La Compagnia del Vasto. Huomini 190. Donne 31.

VI. A li 17. di Maggio di Venerdi. à car.205.

La Compagnia di Nepe. Huomini 260. Donne 200.

VII. A li 19.di Maggio di Domenica à car.208.

La Compagnia di Monselice. Huomini 17.

VIII. A li 19. di Maggio di Domenica. à car.208.

La Compagnia di Sezze. Huomini 208. Donne 134.

IX. A li 20. di Maggio di Lunedì. à car.210.

La Compagnia di Montopoli. Huomini 150. Donne 160.

X. A li 22. di Maggio di Mercoledì. à car. 213.

La Compagnia di Zagarola. Huomini 460. Donne 400.

XI. A li 25. di Maggio di Sabbato. à car. 219.

La Compagnia di Valmontone. Huomini 450. Donne 320.

XII. A li 28. di Maggio di Martedi. à car. 229.

La Compagnia di Poggio Natiuo. Huomini 186. Donne 200. XIII. A li 28. di Maggio di Martedì. à car. 229.

La Compagnia di Campagnano. Huomini 188. Donne 96.

XIV. A li 29. di Maggio di Mercoledi. à car. 230:

La Compagnia del Colle di San Magno in Regno. Huomini 280. Donne 250.

XV. A li 31. di Maggio di Venerdì. à car. 233.

La Compagnia di Marino. Huomini 612. Donne 450.

XVI. Al Primo di Gingno di Sabbato. à car.235?

La Compagnia de l' Abbadia di Fiorentillo. Huomini 252. Donne 94.

XVII. A li 3. di Giugno di Lunedi: à car. 240.

La Compagnia di Ciuita Lauinia. Huomini 300. Donne 158.

XVIII. A li 3. di Giugno di Lunedì. à car. 241.

La Compagnia di Suriano. Huomini 100. Donne 60.

XIX. A li 6. di Giugno di Giouedì. à car 245.

La Compagnia di Cane Morto. Huomini 256. Donne 190.

XX. A li 6. di Giugno di Giouedi. à car. 245.

La Compagnia di Torri in Sabina. Huomini 145.
Donne 92.

XXI. A li 6. di Giugno di Giouedì. à car. 246.

La Compagnia di Beuagna. Huomini 205. Donne 104.

XXII. A li 9. di Giugno di Domenica. à car. 249.

La Compagnia di Monte Fortino. Huomini 396. Donne 368.

XXIII. A li 9. di Giugno di Domenica. à car. 249.

La Compagnia di Acquapendente. Huomini 50, Donne 40.

XXIV. Ali

XXIV. Ali 12. di Giugno di Mercoledi. à car. 254. La Compagnia de la Tolfa. Huomini 250. Donne 334.

XXV. A li 15. di Giugno di Sabbato. à car. 257. La Compagnia di Aspra in Sabina. Huomini 146.

Donne 127.

XXVI. A li 16. di Gingno di Domenica. à car. 260. La Compagnia di Monte Rotondo. Huomini 433. Donne 260.

XXVII. Ali 18. di Giugno di Martedi. à car. 264.

La Compagnia di Calui. Huomini 202. Donne 140. XXVIII. A li 21 di Giugno di Venerdi. à car. 268.

La Compagnia del Poggio San Lorenzo in Sabina. Huomini 146. Donne 84.

XXIX. A li 2x. di Giugno di Venerdi. à car. 268.

La Compagnia di Montellanico. Huomini 138. Donne 126.

XXX. A li 24. di Gingno di Lunedì. à car.270.

La Compagnia di Marta. Huomini 82. Donne 105. XXXI. A li 27. di Giugno di Giouedì. à car. 271.

La Compagnia di Vicouaro . Huomini 193. Donne 163.

XXXII. A li 6. di Agosto di Martedì. à car. 298.

La Compagnia di Padoa. Huomini 16.

XXXIII. Al Primo di Settebre di Domenica. à c. 321.

La Compagnia di Toscanella. Huomini 220. Donne 180.

XXXIV. A li 4. di Settembre di Mercoledi. à c. 323.

La Compagnia di Gauignano. Huomini 218. Donne 197.

XXXV. A li 7. di Settembre di Sabbato. à car. 324.

La Compagnia di Gastel Sant' Elia. Huomini 124. Donne 168. XXXVI. Ali 7. di Settembre di Sabbato. à car. 324.

La Compagnia di Casal Pio, ò vero Terradi San Gregorio. Huomini 210. Donne 60.

XXXVII. A li 10. di Settembre di Martedì. à c.330.

La Compagnia di Castel Nuouo. Huomini 262. Donne 285.

XXXVIII. A li 13.di Settembre di Venerdi. à c.331.

La Compagnia di Bagnaia. Huomini 117. Donne 101.

XXXIX. A li 13. di Sessembre di Venerdi. à c.331.

La Compagnia di Chiozza. Huomini 30.

XL. Ali 16. di Settembre di Lunedi. à car. 335.

La Compagnia di Formello. Huomini 106. Donne 80.

XLI. A li 19. di Settembre di Giouedi. à c. 341.

La Compagnia di Rocca Antica. Huomini 134. Donne 138.

XLII. A li 20. di Settembre di Venerdi. à c. 342.

La Compagnia di Campoli. Huomini 67. Donne 10.

XLIII. A li 23. di Settembre di Lunedì. à c.346.

La Compagnia di Rignano. Huomini 120. Donne 126.

XLIV. A li 23. di Settembre di Lunedì. à c.346.

La Compagnia di Bassiano. Huomini 144. Donne 122.

XLV. A li 26. di Settembre di Giouedì. à c.349.

La Compagnia di Frascati. Huomini 170. Donne 100.

XLVI. A li 29. di Settebre di Domenica. à c. 361.

La Compagnia di Fossato. Huomini 50. Doune 55.

XLVII. A li 29. di Settebre di Domenica. à c.361. La Compagnia di Segni. Huomini 505. Donne 386.

XLVIII. Al primo d'Ottobre di Martedi. à c. 365.

La Compagnia di Rocca Priora. Huomini 194. Donne 212.

XLIX. Al primo d'Oriobre di Martedi. à c.365. La Compagnia di Prassede. Huomini 168. Don-

ne 144-

L. A li 4. d' Ottobre di Venerdì. à car. 369. La Compagnia di Poggio Mirteto. Huomini 140. Donne 128.

LI. A li 4. d' Ottobre di Venerdi. à car. 369. La Compagnia di Bassano. Huomini 250. Don-

ne 246.

LII. A li 7. d' Ottobre di Lunedì. à car. 377. La Compagnia di Treuignano. Huomini 83. Donne 82.

LIII. A li 7. d' Ottobre di Lunedì. à car. 377. La Compagnia di Corneto. Huomini 112. Don-

ne 156.

LIV. A li 8. d' Ottobre di Martedi. à car. 273. La Compagnia di Fiorentino di Campagna. Huo-

mini 138. Donne 166.

LV. A li 10. d' Ottobre di Giouedi. à car. 381. La Compagnia di Valerano. Huomini 184. Don-

ne 146.

LVI. A li 19. d'Ottobre di Sabbato. a car. 385. La Compagnia di Monticelli. Huomini 215. Donne 192.

LVII. A li 6. di Nouembre di Mercoledi. à c.397. La Compagnia di Celleno. Huomini 192. Donne 123.

LVIII. A li

LVIII. A li 9. di Nouembre di Sabbato. à car. 399. La Compagnia di Palombara. Huomini 376. Don-

ne 286.

LIX. A li 17. di Nouembre di Domenica. à car 407. La Compagnia d'Arzoli. Huomini 148. Donne 103.

IX. A li 18. di Nouembre di Lunedi. à car.409.

La Compagnia di Castel Madama. Huomini 176. Donne 172.

LXI. A li 18. di Nouembre di Lunedi. à car.410. La Compagnia di S. Gio: Battista di Caserta. Huomini 153. Donne 7.

LXII. A li 21 di Nouembre di Giouedi. à car. 413. La Compagnia di Cisterna. Huomini 230. Don-

ne 222.

LXIII. A li 24. di Nouembre di Domenica. à c.418. La Compagnia di Bagnarea. Huomini 76. Donne 55.

LXIV. A li 27. di Nouembre di Mercoledi. à c.423.

La Compagnia di Rocca Morfina . Huomini 49.

LXV. A li 27. di Nouembre di Mercoledì. à c.423.

La Compagnia di Rio Freddo. Huomini 203. Donne 168.

LXVI. A li 30. di Nouembre di Sabbato . à c.425.

La Compagnia de l'Anguillara Huomini 118.
Donne 76.

LXVII. A li 30. di Nouembre di Sabbato. à c.425.

La Compagnia di Canepina. Huomini 140. Donne 104.

LXVIII. A li 7. di Decembre di Sabhato. à c. 434.

La Compagnia di Vetralla. Huomini 124. Donne 84.

Rrr 2 LXIX. A li

LXIX. A li 9. di Decembre di Lunedì. à car.437. Vn' altra Compagnia di Casal Pio. Huomini 308. Donne 216.

Sommano Huomini 13611. Donne 10764. Tutti insieme 24375.

Non mancarono ancora molte Dame, e Signore Titolate dal principio sino al fine de l'ANNO SANTO, che si portarono à seruire l'Ospitio le Donne de le Compagnie forastiere; acciò che queste, non meno de gl'Huomini douessero hauer memoria de' trattamenti fatti in Roma à chì venne à l'acquisto d'vna tanta Indulgenza.

A Venerabile Archieonfraternità de la Santis-sima Trinità de' Pellegrini, e Conualescenti più d' vn' Anno prima de l' apertura de le Porte Sante si preparò per riceuere, & alloggiare Pellegrini, e Compagnie forastiere, tanto aggregate, quanto non aggregate. Furono spediti gl'auuisi per Lettere, quasi à tutta l'Europa, a' Vescoui, & à le Communità, inuitando li Fedeli del Cristianesimo à Roma per il 1675. à l'acquisto del Giubileo de l'ANNO SANTO. Ne vennero assai meno di quelle, che si aspettauano, sì di Compagnie, come de' Pellegrini. Furono scusati, e compatiti molti da le miserie proprie, da l'angustie de li Paesi, e da le strettezze de le Communità. Altri da la lontananza, e da le Guerre, che chiusero li passi à la Fiandra, à l'Olanda, à la Suetia., à la Germania, à la Borgogna, à l'Alfatia, à lo Stato

Stato di Rosciglione, à la Catalogna, & à la Sicilia. Contuttociò non si potè dolere Roma di nonhauere veduto, e ricettato buon numero di Forastieri: E l'Ospitio de la Santissima Trinità non è stato mai otioso, & hà operato ne l'alloggiare con quella maggior diligenza, che si sia potuta vsare in vn' Esercitio, ch' altri chiamarebbero, per la quantità, confusione. Furono presi à pigione diuersi Palazzi, per seruitio de l' Ospidalità, non essendo bastante l'ordinario Ospitio per ricettare à dormire. Fù preso il Palazzo del Signor Marchese Accoramboni à Sant' Agostino. Vn' altro del medesimo à la Valle. Vna buona Casa de Signori de Gasparis al Monte de la Pietà. L' Albergo di San Giouanni de' Genouess in Trasseucre. Vna Commodità nel Campidoglio. Vna à San Giacomo de gl' Incurabili. Vn' altra à la Sapienza. Et vn' Appartamento del Signor Caualier Caccia, vicino à l'Ospitio de la Santissima Trinità, che serui per li Conualescenti. Successe il tutto bene dal principio sino al fine de l'ANNO SANTO. La Protettione de l' Eminentissimo Signor Cardinale Altieri fù degnissima : e l'assistenza de l' Eccellentissimo Signor Prencipe Don Angelo Altieri Capo Guardiano fù continuata, & ammirabile.. La diligenza de l' Illustrissimo Signor Bartolomeo Capranica Primo Guardiano fu impareggiabile. La concordia de l'Illustrissimo Signor Marchese Fabritio Nari secondo Guardiano su notabile. La puntualità del Signor Domenico Delfini terzo Guardiano su di consideratione . E ne l'assiduità , e ne le fatiche il Signor Girolamo Bonelli Camerlengo fù indefesso. Si come furono lodati ne li loro Of-

ro Ossi tij ciascun Fratello inferiore, che si diportò col solo impulso di diuotione con quella maggior abilità, che hauea, tanto bene, che ciascuno, che partecipò de gl' vtili del buon seruitio, sarà in ererno obligato pregare Dio per loro. Con tanta carità, & amoreuolezza seruirono à l'Ospitio quei Fratelli in ogni tempo, di giorno, e di notte, per il sereno, per acqua, e vento, che non curarono la propria vita, quale molti sacrificarono à Dio, più tosto, che mancare al seruitio de l'Ospidalità de' poueri Pellegrini, e Compagnie forastiere. Il Signor Canonico Don Nicolò Gucci da Cagli, ne l'amministratione del suo Offitio di Mastro di Casa, esfercitò il suo degno talento con tale accuratezza, diligenza, e con tale fincerità di Coscienza, che l'Eminentissimo Signor Cardinale Altieri Protettore, con tale riguardo ottenne in gratia da Sua Santità la remissione del Bando de la Vita al Signor Tenente Paolo Ascanio Gucci suo Fratello, con il consenso, e pace de la parte contraria; e ciò non tanto; per il merito del detto Mastro di Casa, quanto per il Prinilegio de l'Ar. chiconfraternità de la Santissima Trinità di potere rimettere ogn' Anno vn Bandito di Vita, concessoli da la Felice Memoria di GREGORIO XIII. e trascuratane la continuatione in tempo d' INNO-CENZO X. Et il Signor Pietro Donnini Venetiano Priore ne l' Ospitio si diportò anch' egli con ogni più esatta diligenza, & assistenza nel seruitio, degno d'ogni lode, e meriteuole de l'affetto di tutti.

I. A li 24. di Decembre 1674. di Lunedi. à car. 55. La Compagnia di Vienna. Huomini 36.

II. A li 10. d' Agrile di Mercoledi. à car. 128.

La Compagnia di Romà - Huomini 42-

III. A'li 21. d' Aprile di Domenica .. à car. 166.

Le trè Compagnie di Pietra Vairana Muomini 90.

Donne 60.

IV. A li 25. d' Aprile di Gionedì . à car. 169.

La Compagnia di Maranola. Hnomini 55.

V. A li 26. d'Aprile di Venerdi. à car. 1766

La Compagnia di Sora Huomini 86. Donne 44.

VI. A li 27, d'Aprile di Sabbato : à car. 176.

La Compagnia di San Germano. Huomini 222. Donne 166.

VII. A li 29. d'Aprile di Luned?. a car. 181.

La Compagnia di Vignanello. Huomini 216. Donne 154.

VIII. A li 30. d'Aprile di Martedi. a car. 182.

La Compagnia di Monte Fiascone - Huomini 90. Donne 60.

IX. Al primo di Maygio di Mercoledi. à car. 187.

La Compagnia del Castellone di Gaeta . Huomini 104. Donne 40.

X. A. li 9. di Maggio di Gionedi. a car. 196

La Compagnia di Ciuitella d'Oruieto. Huomini 154. Donne 112.

XI. A li 9. di Maggio di Gionedi. ... a car. 196.

Le trè Compagnie di Ciprano. Hucmini 280.

XII. A li 11. di Maggio di Sabbato : a car. 1982

La Compagnia di Pistoia. Huomini 38.

XIII. A li 15. di Maggio di Mercoledii a car. 202.

La Compagnia di S. Pietro in Galatina. Huom. 100. XIV. A li

XIV. A li 20. di Maggio di Lunedì. a car. 210. Vn' altra Compagnia di Monte Fiascone. Huomi-

ni 90. Donne 132.

XV. A li 20. di Maggio di Lunedi. a car. 210. La Compagnia di Monte Casino. Huomini 100. Donne 66.

XVI. A li 20. di Maggio di Lunedi. a car. 210.

La Compagnia di Conca. Huomini 96. Donne 64. XVII. A li 21. di Maggio di Martedi. a car. 212.

La Compagnia di Castel San Piero in Sabina. Huomini 160. Donne 132.

XVIII. A li 21. di Maggio di Martedi. a car 212.

La Compagnia di Rauescania. Huomini 90. Donne 30.

XIX. A li 22. di Maggio di Mercoledi. a car.213. La Compagnia di Marzano. Huomini 150. Don-

ne 50.

XX. A li 23. di Maggio di Giouedi. a car. 216. La Compagnia di San Germano. Huomini 1200.

XXI. A li 23. di Maggio di Gionedi. a car. 216.

La Compagnia di Sutri. Huomini 144. Donne 120.

XXII. A li 23. di Maggio di Giouedi. a car. 216.

La Compagnia di Treui. Huomini 148. Donne 72.

XXIII. A li 26. di Maggio di Domenica. a car. 222.

La Compagnia di Casaliuieri. Huomini 264. Donne 186.

XXIV. A li 26. di Maggio di Domenica, a c.221.

La Compagnia di Cantalice. Huomini 350.

XXV. A li 26. di Maggio di Domenica. a car. 223. La Compagnia de la Città de la Pieue. Huomi-

ni 124. Donne 74.

XXVI. A li 26.di Maggio di Domenica. a car. 223.

La Compagnia di Nazzano di S. Paolo. Huomini 150. Donne 102.

XXVII. A li 26.di Maggio di Domenica. a c. 223.

La Compagnia di Lennola: Huomini 160. Donne 86.

XXVIII. A li 26. di Maggio di Domenica. a c.223.

Le due Compagnie d' Itri, e Fundi. Huomini 945.

XXIX. A li 27. di Maggio di Lunedi. a car. 227.

La Compagnia di Caprarola. Huomini 686. Donne 627.

XXX. A li 28. di Maggio di Martedì. n' car. 228.

La Compagnia d'Alatri. Huomini 520. Donne 336. E quella di Galluccio di Teano. Huomini 82. Donne 7.

XXXI. A li 29 di Maggio di Mercoledì. a c. 230.

La Compagnia d' Andredogo. Huomini 211. Donne 152.

XXXII. A li 29. di Maggio di Mercoledi a car. 230.

La Compagnia di Chiozza. Huomini 80.

XXXIII. A li 30. di Maggio di Gionedì. a c. 2; 2.

La Compagnia di Spello. Huomini 74. Donne 49.

XXXIV. A li 30. di Maggio di Gionedì. a c. 232.

La Compagnia di Santo Gemini. Huomini 235. Donne 148.

XXXV. A li 30. di Maggio di Gionedì. a car. 232.

La Compagnia di Ponte Coruo. Huomini 74.
Donne 37.

XXXVI. A li 31. di Maggio di Venerdì. a car. 233.

La Compagnia di Ailano. Huomini 18. Donne 15.

XXXVII. Al primo di Gingno di Sabbato. à c. 2350 La Compagnia di Sant' Angelo. Huomini 240. Donne 208.

XXXVIII. Al primo di Gingno di Sabbato. à c. 236. La Compagnia di Rocca d'Euandro : Huomini 60. Donne 31.

XXXIX. A li 2. di Giugno di Domenica. à car. 238.

La Compagnia di Veroli. Huomini 140. Donne 220.

XL. Ali 2. di Giugno di Domenica. à car.238. La Compagnia di Bagnaia. Huomini 190. Don-ПС 92.

XLI. A li 3. di Giugno di Lunedi. à car. 240. La Compagnia di Suriano. Huomini 250. Donnc 160.

XLII. A li 3. di Giugno di Lunedi. à car. 240. Le due Copagnie vnite di Fiorentino di Campagna.

Huomini 240. Donne 340.

XLIII. A li 3. di Giugno di Lunedi. à car. 241. La Compagnia di Castel di Fabrica - Huomini 205. Donne 230.

XLIV. Ali 3. di Giugno di Lunedi. à car. 241.

La Compagnia del Vasto - Huomini 80-

XLV. A li 5. di Giugno di Mercoledi . à car. 244.

La Compagnia di Lamentana. Huomini 105. Donne 52:

XLVI. A li 6. di Gingno di Gionedi. à car. 245.

La Compagnia di Acquapendente. Huomini 76. Donne 78.

Nel med. giorno 6. di Giugno di Gionedi . a c. 245.

La Compagnia di Rocca Secca . Huomini 140. Donne 60.

XLVII. A li o di Giugno di Domenica. à car. 250. La Compagnia di Sora. Huomini 204. Don-

ne 185.

XLVIII. A li 9. di Gingno di Domenica. à.c. 250. La Compagnia di Castel di Piero d'Ornieto. Huo.

mini 124. Donne 100.

XLIX. Ali 10 di Giugno di Lunedi. à car. 252. La Compagnia di Canepina. Huomini 130. Donne 120.

L. A li vo. di Gingno di Lunedi. à car. 252.

La Compagnia di Frascati • Huomini 624. Donne 480.

Ll. A li 11. di Gingno di Martedi. à car. 253.

La Compagnia di Rocchetto in Sabina. Huomini 112. Donne 110.

I.II. A'li 12. di Gingno di Mercoledì. à car.254.

La Compagnia di Viterbo. Huomini 52. Donne 40.

LIII. A li 8. di Settembre di Domenisa. à car. 327.

Vn' altra Compagnia di Viterbo. Huomini 45. Donne 39.

LIV. A li 8. di Settembre di Domenica. à car. 327.

La Compagnia di Sermoneta. Huomini 245. Donne 220.

LV. A li 12. di Settembre di Gionedi. à car.331. La Compagnia di Vallecorsa. Huomini 225. Donne 195.

LVI. A li 13. di Settembre di Venerdi. à car.332.

Vn'altra Compagnia di Sutri. Huomini 200. Donne 230.

LVII. A li 14. di Settembre di Sabbato. à c.333. La Compagnia di Giuliano. Huomini 205. Donne 175. LVIII. A li 16. di Settembre di Lunedi. à c.336. La Compagnia de l'Oriolo. Huomini 161. Donne 146.

LIX. A li 18. di Settembre di Mercoledi. à car. 340.

La Compagnia di Pianzano. Huomini 112. Donne 138.

LX. A li 18. di Scitembre di Mercoledi. à car. 340: La Compagnia di Scrofano. Huomini 214. Donne 152.

LXI. A li 20. di Settembre di Venerdi. à car. 341. La Compagnia di Ciuita di Chieti. Huomini 225.

Donne 251.

LXII. A li 23. di Settembre di Lnnedi. à car. 345. Le due Compagnie di Cora. Huomini 513. Donne 307.

LXIII. A li 23. di Settembre di Lunedi. a car. 346. Vn' altra Compagnia di Sermoneta. Huomini 94. Donne 21.

LXIV. A li 23. di Settembre di Lunedi. à car. 345. La Compagnia di Foggia. Huomini 58. Donne 9.

LXV. A li 24. di Setsembre di Martedi. a car 447. Le trè Compagnie d'Anagni. Huomini 365. Donne 250.

LXVI. A li 29. di Settembre di Domenica. a c. 361. La Compagnia de Monte di Compiti. Huomini 296. Donne 376.

IXVII. Al primo di Ottobre di Martedi. a c.366. La Compagnia di Barbarano. Huomini 72. Donne 50.

LXVIII. A li 4. di Ottobre di Venerdi. à car.370. La Compagnia di Poli. Huomini 494. Donne 344. LXIX. A li LXIX. A li 4. di Ottobre di Venerdi. a car. 370.

La Compagnia de la Tolfa. Huomini 115. Donne 170.

IXX. A li 8. di Ottobre di Martedì. a car. 379.

La Compagnia di Viano. Huomini 236. Donne 218.

IXXI. A li 15. di Ottobre di Martedi. a car. 383.

La Compagnia di Cantalupo. Huomini 106. Donne 116.

LXXII. A li 20. di Ottobre di Domenica. a c. 385.

Vn'altra Compagnia di Viterbo. Huomini 98. Donne 35.

LXXIII. Al primo di Nouebre di Venerdi. a c.393.

La Compagnia di Marsciano di Capua. Huomini 106. Donne 15.

LXXIV. A li 10.di Nonebre di Domenica. a c. 401.

La Compagnia di Gacta. Huomini 51. Donne 10.

LXXV. A li 13. di Nouebre di Mercoledì. a c.403.

La Compagnia di Castel di Sangre. Huomini 92. Donne 22.

LXXVI. A li 17. di Nonebre di Domenica. a c.407.

La Compagnia di Capranica. Huomini 303. Donne 175.

LXXVII. A li 21. di Nouebre di Gionedì. a c.413.

La Compagnia del Casale di Sessa. Huomini 35.

Donne 15.

LXXVIII. A li 23.di Nouebre di Sabbato. a c.415.

La Compagnia di Norme. Huomini 90. Donne 70.

LXXIX. A li 26. di Nonebre di Martedì. a car. 422.

Vn' altra Compagnia di Viterbo. Huomini 45. Donne 26,

LXXX. A li

LXXX. A li 26. di Nouëbre di Marte i. à c.422. La Compagnia di Acquapendente. Huomini 39. Donne 13.

LXXXI. A li 30. di Nouembre di Sabbato. a c. 425. Vn° altra Compagnia di Barbarano. Huomini 126.

Donne 84.

LXXXII. A li 8. di Decebre di Domenica. a c. 436. La Compagnia di Monte Nero. Huomini 134. Donne 96.

Sommano gl' Huomini 15596. Donne 9685.

### Tutti insieme 25281.

Da li Libri de' Signori Riccuitori fù raccolto il numero de' Pellegrini, che entrarono di prima sera, e surono 89810, trà Huomini, e Donne. E da' Libri de la Dispenza, e del Vino sù leuato il numero de' cibati, & alloggiati di tutto l'Anno, cominciando da l'apertura, fino à la Claufura. de le Porte Sante: c surono Huomini 202744. c Donne 83752. Tutti vniti 286496. Fù anche tenuto conto de' Conualescenti ristorati la matina, e la sera, come si è veduto giorno per giorno, e furono 39647. E se altri vogliono, che sia il numero maggiore, mi rimetto, se mi hà ingannato chi mi diè la nota. Vi è di più il numero de gl' Huomini, e de le Donne de le Compagnie, che furono in tutto 92. (se bene sono numerate 82., perche ve ne sono due, e trè in vna.) trà le aggregate, e le non aggregate, e furono contati gl'Huomini essere 15596, e le Donne 96854 Insieme vniti 25281.

Non tutte le dette 92. Compagnie forastiere lasciarono Donatiuo, è Elemosina, che molte surono riceute, come Pellegrine, vsandoli la medesima. Carità, che à le altre. Si raccoglie il valore de le robbe lasciate, e denari, che sacci la somma di scudi 4065. e 85. Vi sono poi diuerse Elemosine raccolte per seruitio comune de l'Ospidalità.

| La Santità di Nostro Signore di Felice<br>Memoria CLEMENTE DECIMO<br>di più de le mille Doppie date à le<br>Dame, sece consegnare di Elemo-<br>sina in più volte | 2788. <i>6</i> 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| La Maestà di Cristina Maria Alessandra di Suetia, oltre li scudi 300. dati à le Dame, diede ancoralatri                                                          | 6,00-            |
| L' Vniuersità de gl' Hebrei pagò in titolo di Offertasc.                                                                                                         | 1500.            |
| Et il prezzo de li Palij foliti del Car-<br>neuale fù applicato per Elemo-<br>fina                                                                               | 150.             |
| L' Eminentissimo Signor Cardinale<br>Francesco Barberino sece consegna-<br>resc.                                                                                 | 200              |
| L'Eminentissimo Signor Cardinale Pa-<br>luzzo Altieri Protettore sece da-<br>re sc.                                                                              | 600.<br>L' Emi-  |

| L' Eminentissimo Signor Cardinale<br>Lazzaro Pallauicino sc.                        | 500.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| E di più il medesimo Signor Cardinale fece consegnare barili di vino 180-valutati   |                  |
| L' Eminentissimo Signor Cardinale<br>Gasparo Carpegna Vicario, e Da-<br>tario mandò | 30.              |
| L' Eminentissimo Signor Cardinale<br>Giacomo Rospigliosi fere dare scu-<br>di       | 50.              |
| L' Altezza di Madama Laura Marti-<br>nozzi d' Este Duchessa di Modona<br>fece dare  | 74. 20.          |
| L'Altezza di Madama Lucretia Bar-<br>berina d'Este Duchesta di Modona<br>diede fc.  | 90.              |
| L' Eccellentissima Signora Prencipessa<br>Donna Laura Caterina Altieri scu-<br>di   | 157.50.          |
| Mor signor Illustrissimo Ludouico Man-<br>frone, per duc pene applicate scu-<br>di  | 50.              |
| Le Signore Dame, in contanti, con-<br>li trè mila scudi di Sua Santità sc.          | 5309.54.<br>Roba |

# Robbe diuerse riceute da le Dame in Elemosina, e consegnate à l'Archiconfraternità.

| Grano Rubbij 67. e - valutato - sc.                                                                            | 438.  | 75. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Vino Barili 16. valutato —————————fc.                                                                          | 24.   |     |
| Saluiette 137. valutatefc.                                                                                     | 2:0.  | 25. |
| Touaglie due, valutatefc.                                                                                      | 2.    |     |
| Sciugatori 28. valutatifc.                                                                                     | 14.   |     |
| Lenzola trè para, valutate sc.                                                                                 | 6.    |     |
| Tela Canne 12. valutata fc.                                                                                    | 4.    | 80. |
| Lino Coriuole 139 valutate sc.                                                                                 | I.    | 20. |
| Matasse di Filato 17. valutate sc.                                                                             | 1.    | 50. |
| Gnommeri diFilato 23 valutato — sc.                                                                            | 1.    | 20. |
| Altre Robbe diuerse minute, che ponno ascendere à la somma d'altri scudi                                       | 5.    |     |
| Che tutto vnito à valore con il Dena-<br>ro fù riceuto da le Dame, fà la som-<br>ma di scudi                   | 5828. | 54. |
| Le altre Elemofine particolari del Pon-<br>tefice, de la Fegina, de' Porporati,<br>e d altri, sommano ————-sc. | 7076. | 35. |
|                                                                                                                |       |     |

Li Donatiui de le Compagnie aggregate, e non aggregate, trà Denari, e Robbe valutate, sommano——sc. 4065. 85.

Vniti insieme si trè numeri di Elemosine, e Donatiui, l'Archiconfraternità de la Santissima Trinità de' Pellegrini, per sollieuo de le gran spese, Ttt si può

514 si può dire, che le scaricasse l'esito la somma di scudi 16954. e 74. Furono calcolate tutte le spese. fatte, per seruitio di detto Ospitio in tutto l' AN-NO SANTO scudi 60700. sottrattone li sudetti scudi 16954. 74. resta da porre al Libro de l' Esito scudi 43745.26. E mediante la Prouidenza Diuina si spese assai meno di ciò, che si credeua douerst spendere: e due furono le cagioni. Vna, che mancò il numero de'-Pellegrini soliti; particolarmente Oltramontani, che non poterono venire, impediti da tante Guerre. El' altra, che nella Settimana. Santa, & in alcuni giorni dopò Pasqua fù sgrauata la spesa à l' Archiconfraternità, mediante la splendidezza vsata ne le Cene fatte da Signori Chierici di Camera, da' Prencipi, e Cardinali, e da' Nipoti Regnanti, come si è descritto à suo luogo, sì nobilmente, sì riccamente apparecchiate.

Io che hò letto molti ANNI SANTI passati, ritrouo molte belle Memorie notate: mà le splendidezze, le gare, le pompe, e diuote Processioni de l'Anno 1675, le leggeranno i Posteri, se pure hauerà applauso quanto à la peggio hò saputo descriuere.





# INDICE

DE LE CITTA', TERRE, E CASTELLI,

Da doue sono venute le Compagnie ad acquistare l'Indulgenza pienissima dell' ANNO SANTO 1675.

## A

|               | Bbadìa di Fiorentillo. |             |
|---------------|------------------------|-------------|
|               | Acquapendente.245.24   | 19.340.422. |
| 23            | Agubbio.               | 249.        |
| <b>CAMPAN</b> | Ailano.                | 233.        |
| Alatri.       | 2                      | 228.422.    |
| Albano.       |                        | 187.        |
|               |                        |             |

Ttt 2

Ana-

| Anagni.          | 347.443. |
|------------------|----------|
| Andredogo.       | 230.     |
| Anguillara.      | 425.     |
| Ariccia.         | 244.     |
| Argoli.          | 407.     |
| Aspra in Sabina: | 244.257. |

### B

| D Agnaia.          | à car. 331.  |  |
|--------------------|--------------|--|
| D Bagnarea.        | 238.418.419. |  |
| Bagno di Porretta. | 238.239.     |  |
| Barbarano.         | 366.425      |  |
| Barga.             | 214          |  |
| Bassano.           | 369.         |  |
| Bashano.           | 346.         |  |
| Bauco .            | 247.         |  |
| Benagna.           | 245.         |  |
| Boschignano .      | 191.         |  |
| Bolsens.           | 360.         |  |
| Bracciano.         | 200-         |  |

C

CAlui.

à car. 264. 342. Cam-

|                            | 517         |
|----------------------------|-------------|
| Campagnano :               | 214.229.377 |
| Canepina.                  | 252.425.437 |
| Cane Morto,                | 245         |
| Canino.                    | 255°        |
| Cantalupo.                 | 383.431     |
| Cantalice:                 | 221         |
| Capranica ;                | 209.407     |
| Capua.                     | 3891        |
| Capo di Monte,             | 180.        |
| Caprarola.                 | 227         |
| Carbognano:                | 194         |
| Cascia.                    | 167.        |
| Castel Gandolfo.           | 236         |
| Castel Vecchio.            | 247         |
| Castel Nuoua.              | 330.        |
| Castel Madama:             | 409.        |
| Castel S. Piero in Sabina  | 2 1 2.      |
| Castel di Fabrica.         | 24I·        |
| Castel Sant' Elia .        | 324.        |
| Castel di Sangre.          | 403.        |
| Castel di Piero d'Ornieto: | 250.        |
| Castellone di Gaeta.       | 187.        |
| Cafale di Sessa.           | 413.        |
| Casal Liuieri di Sora.     | 222.        |
| Casal Pio.                 | 324.437.    |
| Caseria.                   | 4102        |
|                            | Ca,         |

| J 1 0                   |              |
|-------------------------|--------------|
| Caui.                   | 256.         |
| Celleno.                | 260.397.     |
| Chiozza.                | 211.230.331. |
| Ciprano.                | 196.         |
| Cisterna:               | 413.         |
| Città de la Pieue.      | 223.         |
| Ciuita Castellana .     | 209.         |
| Ciuita Vecchia.         | 257.         |
| Ciuita di Chieti:       | 342.386.     |
| Ciuitella d' Oruieto.   | 169.398.     |
| Ciuitella di San Paolo. | 247.         |
| Cinita Lauinia.         | 240.         |
| Colle di San Magno.     | 230.         |
| Colonna di Zagarolo.    | 202.         |
| Como.                   | 117          |
| Conca.                  | 210.         |
| Controguerra d'Atri.    | 190.         |
| Cora.                   | 180.208.345. |
| Colli di Perugia.       | 214.         |
| Corneto.                | 377•         |
| Cremona.                | 391.         |
|                         |              |

## DEF

Flano.

Fiorentino di Campagna.

à car. 419.

240.379.

Fi-

|                                | ** <u>*</u>        |
|--------------------------------|--------------------|
| Firenze. 105.1                 | <b>519</b>         |
| Foggia.                        | 68. 191. 197. 345. |
| Formello:                      | 325·335·           |
| Fossato:                       | 361.               |
| Frascati.                      | 252.349.           |
| Fundi.                         | 223.               |
|                                |                    |
| G                              |                    |
| CAeta.                         | à car. 401.        |
| G Aeta .<br>Galluccio di Teano | 228.               |
| Gallicano:                     | 378.               |
| Gauignano.                     | 3 2 3 •            |
| Genazzano.                     | 218.               |
| Genzano.                       | 221.               |
| Giuliano:                      | 333.               |
| Greggia Valle di Rieti.        | 347                |
|                                |                    |
| T_ H I                         |                    |
| $\mathbf{I}_{Tri}$ .           | à car. 223.        |
|                                |                    |
| KL                             |                    |
| Anciano.                       | à cap. 208:        |

Lamentana.

à cap. 208; 244• La•

| Latiano di Lecce. | 118  |
|-------------------|------|
| Lennola.          | 223. |
| Leprignano.       | 336. |
| Lionessa.         | 189. |
| Lituania.         | 276. |
| Lugana.           | 196. |

## M

| Agliano Pecorareccio.      | à car. 322. |
|----------------------------|-------------|
| IVI Maglianoin Sabina.     | 230.        |
| Marino.                    | 233.        |
| Maranola di Gaeta.         | 169.        |
| Marta.                     | 270.        |
| Marsciano Casale di Capua. | 393.        |
| Marzano di Teano.          | 2134        |
| Monpeo.                    | 232.        |
| Menzioui.                  | 335:        |
| Monselice.                 | 208.        |
| Montefiascone: 182.210.25  | 3 343.450.  |
| Monte Rotondo.             | 260.        |
| Monte Castello di Todi.    | 339.        |
| Monte Pertio.              | 259.        |
| Monte San Sauino.          | 182.        |
| Monte San Giouanni.        | 231.        |
| Monte Leone in Sabina.     | 241.        |
|                            | Mon-        |

|                   | 521          |
|-------------------|--------------|
| Monte Rosi.       | 347.         |
| Monte Libretti.   | 235.         |
| Monte Flauio.     | 360.         |
| Monte Fortino .   | 249.         |
| Monte Casino.     | 210.         |
| Monte de Compité. | 361.         |
| Monte Nero.       | 436.         |
| Montellanico.     | 268.         |
| Montorio.         | 407.         |
| Montopoli.        | 210,         |
| Monticelli.       | <b>3</b> 85. |
| Morlupo.          | 440.         |
|                   |              |

#### N

| Nazzano di San Paolo.<br>Nemi | à car. 123: |
|-------------------------------|-------------|
| Nemi.                         | 196.        |
| Nepe.                         | 205.346.    |
| Nerola.                       | 243.        |
| Nettuno.                      | 396.        |
| Norme.                        | 415.        |

O

Oriolo.

A car. 390.
203. 336.
Vuu Or-

Oruieto. Ostia.

204. J20<sub>6</sub>

#### D

| DAdoa.                  | à car. 124.195.2986 |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Palombara.           | 3,99.               |
| Pellestrina.            | 178                 |
| Piacenza.               | 196.                |
| Pianzano.               | 340.                |
| Pietra Vairana di Teano | 166.                |
| Pistoia.                | 198.                |
| Poggio Natiuo.          | 229.                |
| Poggio Mirteto.         | 369-211.369.        |
| Poggio San Lorenzo.     | 268.                |
| Poggio Catino.          | 251.                |
| Poggio di Narni.        | 231.                |
| Poggibons.              | 186.                |
| Poli.                   | 3:70.               |
| Ponte Coruo.            | 2, 3, 2,            |
| Prassede.               | 365.                |
| Prato.                  | 204.                |
| Preneltina.             | 366.                |

# Q

## O Vercino in Campagna.

à car. 224

## R

|                     | Co.            |
|---------------------|----------------|
| D Auescania.        | à car. 212.    |
| Rignano.            | 346.377.       |
| Rio Freddo.         | 423            |
| Rocca Antica.       | 341.           |
| Rocca Priora.       | 365.           |
| Rocca d' Euandro.   | 236.           |
| Rocca Morfina       | 423.           |
| Rocca di Papa.      | 213.           |
| Rocca Secca.        | 216.245.       |
| Rocchetto in Sabina | 153.           |
| Romà di Bergamo .   | 128,           |
| Ronciglione •       | 222. 381. 418. |
| Rouigno in Istria.  | 200            |

### S

| CAlerno.              | à car. | 17  | 0 |  |
|-----------------------|--------|-----|---|--|
| Salizzano in Sabina - | 4      | 2 1 | 7 |  |
| Sant' Angelo.         | 3      | 3   | 5 |  |
| Santo Gemini.         | 2      | 2 3 | 2 |  |
| ~                     |        |     |   |  |

Vuu 2

San

| 176.216.            |
|---------------------|
| 203.                |
| 202                 |
| 237.                |
| 361.                |
|                     |
| 327. 336. 346. 348. |
| 187.193.            |
| 208.                |
| 165.179.199.351.    |
| 243.                |
| 340.                |
| 232.                |
| 176.250.            |
| 234, 240, 241, 360. |
|                     |
| 216.332.            |
|                     |

## T

| 3.               |             |
|------------------|-------------|
| Arano.           | à car. 217. |
| I Toffia,        | 243.        |
| Tolfa.           | 254.447.    |
| Tora în Regno    | 370.        |
| Torri in Sabina: | 179. 245.   |
| Toscanella.      | 321. 333.   |
| Treuignano.      | 377.        |
| Treui.           | 216.        |
|                  | Va=         |

### V

| 17 Alerano.          | à car. 381.        |
|----------------------|--------------------|
| V Vallecorsa.        | 331.               |
| Valle Rotonda .      | 418.               |
| Valmontone.          | 219.               |
| Vasto.               | 205.241.405.       |
| Velletri.            | 204.               |
| Venetia.             | 351.367.           |
| Veroli.              | 238.               |
| Vetralla.            | 222,               |
| Veturchiano,         | 421.434.           |
| Viano.               | 379.               |
| Vicenza.             | 120.               |
| Vicoaro.             |                    |
| Vignanello.          | 271.               |
| 3                    | 181.217.           |
| Viterbo. 165.189. 15 | 4.327.3851404.408. |
| 411. 422,            |                    |
| Vienna.              | 5 <b>5</b> ,       |

## XYZ

ZAgarolo.

à car. 213.



#### Tre Cento

F Vrono le Compagnie Forastiere venute in Roma da diuersi Luoghi, & alloggiate da diuerse Archiconfraternità di Roma, con quella maggior Carità, Cortesia, & Amoreuolezza, che sia stato possibile di quei Fratelli, che con ogni buona volontà hanno seruito, & assistito senza risparmio di fatica, ò renitenza di disagio. Furono contati gl' Huomini di tutte le 300. Compagnie Forastiere, e surono 47740. e le Donne 33775. Tutti insieme fanno il numero di 81515. Se vi è errore nel conto, mi dispiace non hauere pocuto contare almeno altrettanti Infedeli, che conuertiti si fossero portati à rinascere à Dio, & al Mondo, con l'acquisto de la pienissima Indulgenza dell'impareggiabile Giubileo de l'ANNO SANTO.



## ERRATA.

| Errori                | à carte | lines  | Correttioni.                         |
|-----------------------|---------|--------|--------------------------------------|
| fosse de l'           | 73.     | 2.     | fosse l'                             |
| fecero                | 85.     | 13.    | fece                                 |
| si bella              | 92.     | 3.     | si bella pompa                       |
| hora                  | 113.    | 27.    | poi                                  |
| Generale              | 118.    | 28.    | Generale, e Cardinale                |
| hora                  | 119.    | 9.     | poi                                  |
| in questa             | 122-    | 18.    | în quella                            |
| Costarza              | 149.    | 25.    | Costanza                             |
| Camera                | 159.    | 4.     | Camera, oggi Cardinale               |
| Costaguti             | 160.    | 18.    | Costacuti, oggi Porporato            |
| Vergini               | 161.    | 5.     | Vergine                              |
| medesima              | ₹66.    | 25.    | medesima, oggi Cardinale             |
| de' Monti             | 179.    | 4.     | di Monte                             |
| e Canopoli.           | 193 -   | 25.    | e Campli.                            |
| la sparo              | 198.    | 32.    | lo sparo                             |
| la seconda 62. barili | 209.    | 2.     | la seconda 62. boccali               |
| Manache               | 240.    | 2.     | Monache                              |
| Casanatta             | 3550    | 22.    | Casanatta, Rocci, Crescentio, Feli-  |
|                       |         |        | ce Rospigliosi, Sauelli, Acciaioliza |
| Vn Stilo              | 31T.    | 31.    | Vno Stilo                            |
| de' Fiorentino        | 314.    | 33.    | de' Fiorentini                       |
| Anno                  | 319.    | 19.    | Anni                                 |
| Panteleo              | 357.    |        | Pantaleo                             |
| & al rouersciò        | 375.    | I I o. | & al rouerso                         |
| Giublleo              | 405.    | 11.    | Giubileo                             |
| spettacolo à trè      | 409.    | 17.    | spettacolo trè                       |
| prin                  | 415.    | 7.     | principali                           |
| Virgilio              | 430.    | 2.     | Virginio.                            |
| L' Oratorio           | 436.    | 5.     | A I Oratorio                         |
| Manticella            | 438.    |        | Mantricella                          |
| Entriò                | 443.    | 13.    | Entrò                                |
| con Torce             | 450.    |        | con sei Torce                        |
| Alrieri               | 452.    | 24.    | Altieri                              |



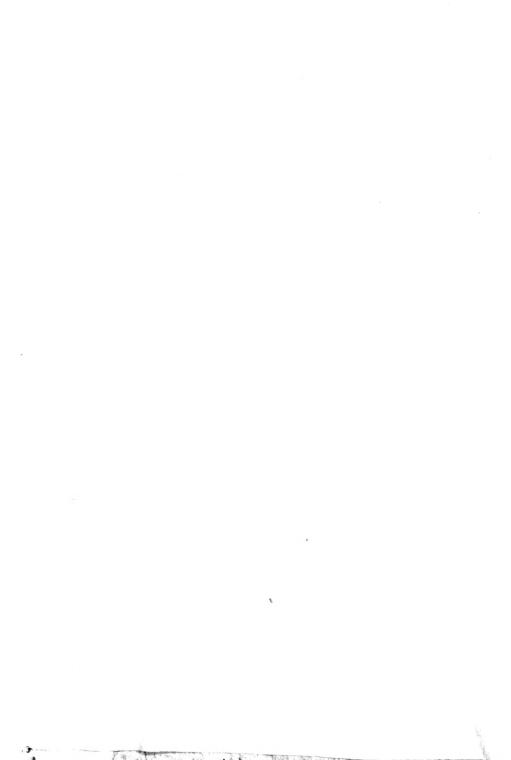

